## el Periócide Aragón CO

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

## La Romareda estará demolida en su totalidad en octubre de 2025

Los pliegos del contrato para levantar el nuevo estadio fijan hasta 20 hitos que la contratista deberá cumplir o será penalizada • Contemplan la reurbanización del entorno que se ejecutaría al mismo tiempo por parte del ayuntamiento

PÁGINAS 6 Y 7



## La Marea Verde alza la voz

Unas 2.000 personas salen a la calle en las tres capitales de la comunidad para denunciar «los recortes, la improvisación y el caos» del inicio de curso

LOS INGRESOS SE HUNDEN Y YA HAY CANCELACIONES

## El corte del Somport lastra al comercio, al turismo y a la nieve

PÁGINA 10

## LAS CUENTAS PARA 2025

Vox condicionará el presupuesto a más exenciones en Sucesiones

PÁGINA 8

## INVERSIÓN DE PANATTONI

Los suelos de Tata Hispano alojarán una gran planta logística

DÁCINA 47

### ENTORNO DE SALAMERO

La remodelación de César Augusto eliminará un carril de circulación

PÁGINA 7 \_\_\_\_\_

## **EL JOVEN TENÍA 24 AÑOS**

Muere un jugador del CD Belver en un choque con un camión en Zaidín

PÁGINA 18 \_\_\_\_\_



## LA VUELTA A LAS AULAS



Familias y docentes salieron ayer a la calle para protestar por los recortes en Educación.

# La Marea Verde toma la calle: «Cada vez hay más necesidades que no se cubren»

Unas 2.000 personas participaron ayer en las manifestaciones convocadas en las tres capitales de provincia «contra los recortes, la improvisación y el caos» del inicio de curso educativo en la comunidad

EVA GARCÍA Zaragoza

La Marea Verde volvió a teñir las calles de las tres capitales de provincia. Unas 2.000 personas (más de 1.500 en Zaragoza, según datos de la Policía Nacional aportados por la Delegación de Gobierno; 350 en Huesca y algo más de medio centenar en Teruel) participaron en las tres manifestaciones convocadas por las familias, los sindicatos (salvo CSIF), los equipos directivos de Infantil, Primaria y Secundaria, los estudiantes, la Federación de Barrios, Fademur y los partidos políticos de la izquierda. Todos unidos en defensa de la escuela pública, contra «los recortes, la improvisación y el caos» del inicio del curso educativo. Una situación que negó, otra vez, la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, quien mostró su «máximo respeto» por la movilización, aunque no entiende los motivos, ya que según ella, «ni ha habido recortes ni improvisación, ni caos en el inicio de curso».

Sin embargo, gran parte de la comunidad educativa los ve reales, tal y como se vio por las tijeras que recorrieron la manifestación. «Estamos desvalidos», aseguró ayer Silvia Millán, jefa de estudios del CEIP Andrés Manjón de Zaragoza, que precisó: «No encontramos respuesta en el servicio provincial, no

se cubren las plazas», en referencia a las bajas, lo que provoca retraso en el papeleo. En su caso tienen el mismo cupo pero «los programas educativos no han salido, la plataforma Sigad, no funciona, las plazas Proa+ no se han cubierto. Hay muchos flecos que no se solucionan», aseguró.

También Sergio Sierra, director del CEIP Ana Mayayo, que reconocía que en el centro «hace falta más

«Hay problemas de escolarización, de gestión y de fondos», decía una participante

gente para diversidad, desdobles, etc». En su caso, la reducción ha sido de cuatro docentes y uno que «aún tiene que llegar». Él considera que «sí que ha habido caos en el inicio de curso» porque «hay muchas cosas que solucionar, pero tampoco sabemos quién lo puede hacer». Junto a él, se encontraba un docente del centro, Jorge Cardiel, interino, quien criticaba la falta de organización y el retraso en la incorporación a los puestos. «Iba a ser el 9 y al final se hizo el 6 de septiembre, pero yo ya sabía el destino el día 3; ¿Por qué no se comunica al día siguiente?», se preguntaba. Y es que él se ha quedado en Zaragoza pero «conozco a quien le ha tocado en Benasque o Alcañiz y tiene que organizarse el

curso, conseguir una casa o una rueda para ir con compañeros?».

Teresa forma parte del equipo directivo de un centro del que no quiere dar el nombre. «Hay problemas a nivel de escolarización, a nivel de organización y de sistema de gestión. No hay gente», señalaba. También hay deficiencias «a nivel de dinero porque no han llegado las becas de comedor, no los gastos de funcionamiento». Y eso, sin hablar de los cupos. En su centro «nos han dado menos horas. El año pasado, el 75% y este no llega ni a la mitad», reconocía.

De Ricla llegaron el director (Diego López) y varios docentes del Maestro Monreal. A ellos les redujeron un docente (25 horas), pero

## **TEMA DEL DÍA**

Jueves, 19 de septiembre de 2024

Fotos: Miguel Ångel Gracia



La pancarta que abrió la manifestación.



Desde Ricla asistieron el director y docentes del colegio Maestro Manjón.

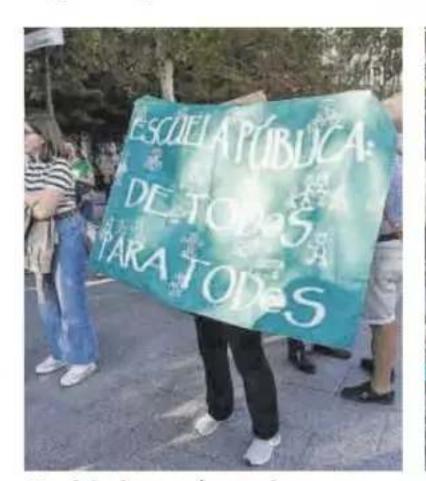

Uno de los lemas más coreados.



A la manifestación acudieron muchos escolares con sus padres.

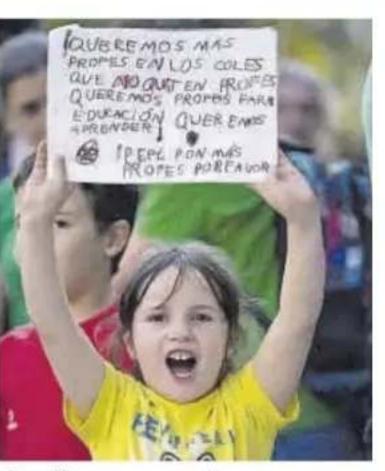

Una niña, con su pancarta.

## Sin CSIF

## Protesta sin unanimidad

La protesta estaba convocada por todos los sindicatos educativos, salvo el mayoritario, CSIF, que aunque reconoce que hay carencias y que el principio de curso ha sido «con carácter general, duro para los equipos directivos», no estuvieron como tal representados en la manifestación porque consideran que «el acto se ha politizado» y no están de acuerdo. Además, se muestran «preocupados» por la negativa de UGT y CCOO a «firmar el acuerdo que revierte los recortes del 2012». Se iba a firmar en los próximos días y suponía mejoras salariales y de reducción del horario lectivo.

además hay deficiencias en la organización porque «no hay respuesta» cuando llaman al servicio provincial.

Muchos de los participantes en la protesta eran docentes, como Mónica (en el colegio Foro Romano) o Laura (en el Hilarión Gimeno). «Estamos aquí para defender una escuela pública de calidad, pero eso pasa por tener recursos», señalaba Laura. Ella lleva 21 años «luchando por salvar las deficiencias, que siempre las ha habido», pero ahora hay que sumar «el recorte de personal», explicaba, para añadir después: «No estamos aquí por el salario de los maestros, sino por el recorte de personal, porque cada vez hay menos educadores» y menos refuerzos de los necesarios para los niños que tienen dificultades. En esa idea hacía hincapié Mónica, que creía que «se estaban olvidando de que está involucrada la infancia. No se tiene en cuenta que se está recortando en la calidad de la escuela pública». Esos recortes, indicaba Laura, se dan también en que hay menos auxiliares. «Recortan de forma muy sibilina porque dicen que apoyan pero van recortando horas de apoyo, lo que provoca que las familias se vayan yendo a la concertada».

Las familias también apoyaron la protesta. Paz Fernández acudió con su hijo, que estudia en el CEIP Hispanidad y «no se están cubriendo las horas de reducción de los mayores de 55 años, ni tampoco los desdobles y eso repercute en el alumnado con más necesidades», que, al final, «se van a la concertada». El hijo de Javier Toledo va al Domingo Miral, ya allí han recortado las horas correspondientes a 1,35 profesores, por lo que «hay menos refuerzos» y eso significa que están «más desatendidos».

A la manifestación en Teruel acudió Sandra, para defender los derechos de su hijo, Pablo, un niño de cinco años que tiene autismo y que estudia en Mora de Rubielos. Necesita un auxiliar de educación especial toda la jornada pero no la tiene porque «la comparte» con otros niños de otros centros que pertenecen al mismo CRA. «No son de segunda», aseguraba. Igual que Dídac, un niño de 4 que acude al CEIP San Miguel, de Tamarite de Litera. «¿Cómo compartimos auxiliar? ¿La partimos?», se preguntaba su madre.

## las claves



#### **Faltan docentes**

Familias y sindicatos reclaman la contratación de docentes para cubrir la reducción del horario lectivo de docentes y de los mayores de 55 años, desdobles, atención a la diversidad, etc. Algunos sindicatos denuncian que faltan más de 500 plazas de cupo.



#### Personal administrativo

Falta personal administrativo, sobre todo en Zaragoza, lo que ha provocado, denuncian los sindicatos, que más de mil niños no estén todavía escolarizados, pero tampoco se pueden tramitar bajas e incidencias de docentes o hacer peticiones de material para las aulas.



#### Auxiliares de educación especial

Hay 49 más que el curso pasado, pero todos en Zaragoza, denuncian desde la Asociación oscense en defensa de los derechos de los Acnee. Educación confirma 167 incorporaciones, pero el colectivo asegura que no son incorporaciones como tal sino que se han hecho fijas.



#### Otras urgencias

Hay deficiencia en las rutas escolares, sobre todo en las escuelas rurales; niños que han comenzado el curso en barracones y con infraestructuras necesarias sin licitar; además de cobros pendientes por parte de los docentes de itinerancias y en FP.

**EDITORIAL** 

## La Marea Verde está de vuelta

El curso escolar ya ha comenzado en Aragón y este año lo hace con un claro protagonismo de la llamada 'Marea Verde', que ayer volvía a las calles con ganas de hacerse oir y rescatar del olvido un claro mensaje de que la escuela pública no se defiende solo en las Cortes o en la esfera política, también en los centros y en protestas como la que recorrió ayer el centro de Zaragoza. Su vuelta a la revuelta llega en un momento muy distinto a aquel que le vio nacer, cuando había recortes más duros que los que ahora se denuncian, como el cierre de escuelas en el medio rural que consiguieron detener a golpe de pancarta, primero, y en las urnas, después. Pero los motivos que le han llevado a rescatar esa marea no es lo único que ha cambiado. Otros aspectos, como la unidad de todos los sindicatos, también es un rasgo diferencial en una movilización que no tiene necesariamente que medirse por el número de asistentes que secundan la protesta y deciden dedicar parte de su tiempo a colocarse detrás de la pancarta. En esta resurrección de momento no estará CSIF, y eso es relevante, no solo por ser el sindicato mayoritario entre un colectivo como el profesorado que es el que se siente más agredido con estos «recortes». El resto, los que sí se han sumado, han explicado perfectamente en qué consiste esa supuesta agresión política, pero si el colectivo al que más docentes apoyan no está y habla abiertamente de «politización» del movimiento, empieza a sembrar dudas en el resto de la ciudadanía, aquellos que sostienen también con sus impuestos la educación pública aunque no la usen porque no la necesiten. Y es que la Marea Verde nació con la fuerza que daba tener el respaldo de quienes tienen hijos en edad escolar y los que no, los que son profesores o directores de centros y los que no, los que saben de las cifras reales del gasto público y los que no. Esas dudas no le hacen ningún bien a la nueva Marea, que el tiempo dirá si tiene el mismo arrastre.

Mientras tanto el Gobierno de Aragón se está armando de razones para capear el temporal. No este, sino el que pueda estar por venir. Las elecciones de 2027 están todavía lejos y hay margen para reaccionar si el debate se tuerce en su contra. Pero por ahora respira tranquila la Consejería de Educación y su nueva titular, Tomasa Hernández, con la certeza que le dan los números que ellos manejan. Unas cifras que, en algunos casos como los de alumnos sin matricular a estas alturas del curso, son mejores que las que dejó el anterior Gobierno en la etapa del consejero Felipe Faci. ¿Por qué entonces no hubo críticas ni mareas? O sobre los docentes «insuficientes» que se señala ahora, ¿no eran más insuficientes antes que eran menos interinos todavía? El pulso, por ahora, juega a su favor, pero sin perder de vista que ahora las urnas le han situado en una gestión sobre la que antes ellos atizaban sin reparo.

El 'y tú más' no serviráy, conscientes de ello, necesitarán armarse de argumentos para contrarrestar las críticas y medir bien los tiempos para no subestimar que un movimiento como la Marea Verde aglutina no solo a sindicatos y partidos políticos de la izquierda, también a familias y a trabajadores de la Administración que sufren las consecuencias de cualquier asignatura pendiente en Educación. Intentar usar más pegamento y menos tijeras fuera de las aulas, en una mesa de negociación, y de diálogo que no debería tardar en crearse.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

## el Periódico

## PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sánchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

## La noche es de los hombres

El duelo no es Sánchez y Feijóo. Del que todo el mundo habla, a comienzo de curso, es el de Motos y Broncano. Una de las dos Españas ha de atraparte y no sólo tiene que ver con la ideología. Aquí nunca hemos sido de terceras vías, como esa opción política británica de los noventa, por eso, la de Carlos

Latre naufragó rápidamente porque la imitación se quedó también en esa década.

Motos empezó un entretenimiento a golpe de talonario, con grandes estrellas internacionales, experimentos que esperaban terminar con el «oh» final de los telespectadores como cuando vemos fuegos artificiales, pero igual de huecos que estos. Se llevó la franja infantil, juvenil, de mediana edad, de ese país que aspiraba a clase media aunque

trabajaras por 900 euros al mes. De cuando se ahorraba para tener por lo menos las mismas vacaciones
que el vecino, te hipotecabas en una PAU a las afueras de la ciudad y las operaciones de estética te ofrecían la mejor versión de ti mismo. Cualquiera podía
llegar a lo que se propusiera, incluso un presentador
no especialmente atractivo, como tú o como yo. El
programa se acabó convirtiendo en un púlpito para
lanzar doctrina sobre el bien y el mal, el discurso político invadió casi todas las secciones y ahí una parte
de los espectadores empezó a desengancharse.

Tenemos pocas ganas de que nos abronquen por votar lo que nos dé la gana, de encender la televisión a las diez de la noche para ver a señores enfadados que te explican la vida, con alguna sonrisa femenina cómplice que les acompaña. Y en esto, de la tele de pago a la que pagamos entre todos, llega Broncano, con entre pocas y ninguna mujer, ni siquiera para sonreír complacidamente. Con un programa ya ro-

> dado, disfrazado de gamberro pero con un humor blanco, con ese estilo de generación deportista, cultura de videojuego, bromas de chavales de barrio y sentimiento de grupo. Ellos mismos le han dado la vuelta con el bombo de España y la apropiación del soy español, porque saben que los valores ahora son otros y las inquietudes también. Hemos pasado del adosado a alquilar por habitaciones, del trabajo te hará grande a percibir que las plusvalías igual no sólo te las

llevas tú, y que el espíritu crítico debe ser divertido, que discursitos ya aguantamos el resto del día. El «hombre blandengue» puede preguntarle a una invitada cuánto sexo practica a la semana, en el de la competencia sonaría raro. Puede preguntar si eres más machista o racista, en el otro lado que parece defender la corrección política quedaría un poco impostado. Eso diferencia a uno de otro, aunque los dos comparten que las mujeres por las noches no debemos ser protagonistas. ■

Carmen Lumbierres es politóloga



## LAS RADIOGRAFÍAS

## Primer órdago de Vox con el impuesto de Sucesiones

Vox empieza a coquetear con las líneas rojas que planteará al Gobierno de Jorge Azcón en la negociación que determinará si Aragón tendrá o no presupuesto en 2025. Apunta ya al impuesto de Sucesio-



Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en las Cortes.

nes, sabiendo –porque estaba en la DGA– que puede generar un agujero de 140 millones anuales en las arcas si se cumple lo que pidió debatir en las Cortes: eliminar el tributo en todos los supuestos. El órdago puede ser decisivo. ¿Se atreverá a exigirlo?

## La ofrenda de frutos se abre a más ciudadanos

Las casas regionales compartirán protagonismo este año en la Ofrenda de Frutos con 240 vecinos de la ciudad a los que se les abre la posibilidad de participar en este tradicional acto de las Fiestas del Pi-



fiestas del Pilar de 2023.

lar hasta ahora restringido. Con esta iniciativa, el ayuntamiento quiere que todos los distritos estén representados y que las asociaciones vecinales seleccionen a los aspirantes que voluntariamente soliciten estar en ella el próximo 13 de octubre.

## REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló. Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Jesús Chueca (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanaque (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

Número 12.282 Depósito Legal 22126-90. Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

Opinión | 5 el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## ¿Política? Ya no, gracias

Hace un siglo, Max Weber detectó un importante problema que hoy se ha vuelto irresoluble. Tiene que ver con los cambios en las tareas de los científicos y de los políticos. Antaño, por un lado, distintas clases de expertos y funcionarios utilizaban la ciencia para tratar con los medios o instrumentos que exigía el cumplimiento de ciertos objetivos. Por otro lado, los políticos se encargaban de imaginar tales fines utilizando

como fuente de inspiración sus ideologías. En la actualidad, la crisis de las ideologías clásicas, más exactamente las que inspiraban a las izquierdas (pues el liberalismo está encarnado en la «realidad»), han dejado de proponer objetivos de reforma, transformación o revolución tan ambiciosos como los de antaño, por lo que la política se ha convertido en simple demagogia. Por su parte, la ciencia y los sistemas expertos han adquirido tal poder e influencia que han eclipsado cualquier cosa que tenga que ver con la imaginación política. No hay duda de que la IA va a acentuar este proceso. Por eso, un asunto en otro tiempo tan politizado como la economía hoy es gestionada por

tecnócratas como si de una máquina cualquiera se tratara, dejando de lado la posibilidad de transformarla o, directamente, de tirarla a la basura.

Si esta manera tan plana y corta de entender la política que rige en lo económico hubiera funcionado en otros ámbitos más preñados de ideología jamás habríamos llegado a tener, por ejemplo, la igualdad de la mujer, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de los transexuales. Aunque el poliamor y la bisexualidad están esperando su oportunidad, lo cierto es que los cambios ya dados no son menores frente a la hegemonía del patriarcalismo heterosexual en el que nuestra sociedad había estado tan cómodamente asentada. Para estos cambios sí ha funcionado la división del trabajo clásica entre expertos que se ocupan de los medios y políticos que deciden los fines.

Sin embargo, en el ámbito de la economía, enormemente

influyente en asuntos que van de la producción a la educación, la vivienda o la salud, pasando por las relaciones internacionales, parecemos incapaces de soñar mundos nuevos, pues el capitalismo se ha convertido en un principio de realidad inmutable. Como decía Mark Fisher, aunque somos muy capaces de imaginar el fin del mundo, no alcanzamos a vislumbrar nada que vaya más allá del capitalismo ni de los va-

> lores que lo alimentan. Infinidad de películas y series lo demuestran. No obstante, hay honrosas excepciones. En La sociedad de la nieve, de J. A. Bayona, por ejemplo, la cooperación entre iguales prevalece sobre las jerarquías, hostilidades y robinsonadas que tanto abundan en los relatos de catástrofes o apocalipsis y que son el suelo imaginario liberal que alimenta al capitalismo. Lo interesante es que la película está basada en un libro que recoge las experiencias de los supervivientes.

El problema, por lo tanto, no es solo la falta de imaginación política, sino también la incapacidad de mirar fuera de lo que está instituido. Por ambas ra-

zones, en el mundo que tenemos, los políticos ya solo actúan como técnicos, pues apenas se dedican a ordenar que cuadren las cuentas, dar un martillazo aquí y un giro de tuerca allá para que todo siga más o menos igual. Mientras, los técnicos actúan como (anti)políticos al certificar que no es posible nada diferente a lo que hay.

Desde un punto de vista melancólico quizás podríamos pensar que es necesario recuperar algo de imaginación política para ir más allá de lo que tenemos. Sin embargo, ya hemos pasado de pantalla, pues la imaginación está definitivamente en otros sitios. Por lo tanto, ya no se trata de cambiar de política sino de hacer otra cosa diferente de la política. ■





José Ángel Bergua es catedrático de Sociología de la Universidad de

## ¿La realidad o yo?

Llevo toda mi vida escuchando decir que el pesimismo es de derechas. Toda la vida de Dios y toda la vida del diablo, en serio: el pesimismo es de derechas, el pesimismo es derechas, el pesimismo es de derechas. Millás, no caigas en la trampa del pesimismo, por favor, me recomiendan. Pero la gente de derechas que yo conozco no es pesimista porque por lo general no tiene razones para serlo: les va bien. Se ensombrecen cuando se arruinan o les sobreviene una úlcera de estómago: lógico. De ahí que quien vive permanentemente en la ruina o cagando sangre sea pesimista. La sentencia se ha repetido tantas veces que yo mismo, cuando amanezco triste, me pregunto si me estaré volviendo de derechas. Sé que estas categorías (derechas e izquierdas) dejaron de funcionar hace tiempo como explicación del mundo, pero ya que se siguen utilizando en las tertulias radiofónicas, me apuntaré provisionalmente a su vigencia.

Se lo digo a mi psicoanalista:



 El mundo camina hacia su autodestrucción.

–¿Es mundo o usted? – pregunta

 Yo no dispongo de ningún arsenal nuclear - respondo.

–¿Está seguro?

Me quedo pensativo. No digo nada, pero pienso que mi subconsciente es un verdadero depósito de armas de destrucción masiva. Hay días en los que me asomo a él, o él se asoma a mí, y se me

ponen los pelos de punta de toda la basura atómica almacenada en el sótano de mi memoria.

-Lleva usted razón -concedo-, cada ser humano dispone de una bomba atómica personal preparada para reventar en cualquier comento. El propio corazón puede estallar ahora mismo: se llama infarto y en ocasiones revienta por culpa de los pensamientos sombríos de su dueño.

Regreso a casa dándole vueltas al asunto del pesimismo. Durante el trayecto, asisto a una pelea desagradable entre dos conductores cuyos coches se han rozado. Se dicen el uno al otro auténticas barbaridades y están a punto de llegar a las manos. En uno de los automóviles va un crío de menos de diez años, hijo de uno de los contendientes, que observa a su padre con terror. A ver, me digo, ¿quién es más pesimista, la realidad o yo?■

Juan José Millas es periodista y escritor

## Los motivadores



A veces en los sueños tengo trabajos que no realizo en la vida real. Supongo que será algo habitual. Todos fantaseamos con ser cantantes famosos, artistas de éxito, bailarines profesionales... El otro día tuve un sueño muy curioso. En él había quedado con Daniel Tejero, escritor con el que represento cuentacuentos de nuestros libros en común. «Me han llamado de un colegio para ir el sábado que viene», le informo. «¿Para un cuentacuentos?», pregunta animado. «No», resoplo, «para hacer de motivadores y entrenadores». «¡Otra vez!», suspira él, «ahora un montón de colegios nos llaman para lo mismo. ¿Y de qué deporte se trata esta vez? ¿Fútbol? ¿Baloncesto?». «Balonmano», respondo. «Ah, pues te encargas tú de la estrategia, eh, que controlas más el tema», me dice, ya que yo jugué de joven a balonmano. «Descuida», asiento, «y son muy buenos los chavales. Menos mal. He visto vídeos y leído informes y creo que les haremos ganar». «Me da igual si ganan o no», replica Dani, sincerándose, «lo importante es que se lo pasen bien. Motivarles para que disfruten la experiencia». «No, tío», disiento, «Yo quiero que ganen. Si ganan ya sabes que nos llaman más». «Eso sí», reconoce mi compañero, meditabundo, «¿tú crees que si les gustamos nos llamarán también como cuentacuentos?». «Bueno, lo importante es que nos llamen, hagamos lo que hagamos. Los caminos de la animación son infinitos», reflexiono, «ahora les hemos caído en gracia como motivadores. Y hay que aprovechar el tirón. Seguro que volverán a llamarnos como cuentacuentos». «A ver si es verdad», bufa Dani con resignación. Tras una épica charla y un partido reñido pero de final victorioso me despierto finalmente, eufórico. Ya en el mundo real, quedo con Daniel para un cuentacuentos, le cuento el extraño sueño y nos echamos unas buenas risas. Sin embargo, la idea central del sueño no deja de darme vueltas. ¿No nos habremos equivocado de profesión?■

Roberto Malo es escritor y cuentacuentos

## URBANISMO EN ZARAGOZA

# La vieja Romareda tendrá que estar totalmente derruida en octubre de 2025

La contratista será penalizada si no cumple los plazos • Los pliegos de la obra anticipan una posible reurbanización del entorno del estadio que se ejecutaría al mismo tiempo por parte del ayuntamiento

IVÁN TRIGO Zaragoza

La Romareda que todos los zaragozanos han conocido - ahora ya sin la grada del Gol Sur- será historia en octubre de 2025, dentro de un año. Así lo estipulan los pliegos del contrato para la construcción del nuevo estadio, que establecen una serie de hitos inaplazables que la contratista tendrá que cumplir o será penalizada.

Según consta en las condiciones del contrato, los trabajos de demolición tendrán que estar acabados 35 semanas después de la firma del acta que marca el inicio oficial de las obras. La alcaldesa anunció el viernes pasado que será en enero cuando se adjudique el proyecto para que las máquinas puedan estar ya sobre el terreno en febrero. Entonces se comenzará a levantar la estructura del nuevo Gol Sur aprovechando los días y las semanas en las que el Real Zaragoza no haga uso del estadio. En julio, con la Liga ya terminada, comenzarán los derribos de las tres tribunas que quedan en pie, una tarea que tendrá que estar finalizada entre finales de septiembre y mediados de octubre.

El objetivo final es que la sociedad Nueva Romareda reciba las llaves del estadio el 31 de agosto de 2027, si bien los trabajos en el campo se prolongarán hasta casi el último día. Según la planificación actual, que podría variar en función de las ofertas de las empresas que se presenten al concurso y de los problemas que puedan ir surgiendo, a principios de julio de 2027 será cuando el terreno de juego tenga que estar despejado de maquinaria para poder colocar el césped. La adquisición del nuevo verde se hará mediante un contrato distinto al que acaba de ser licitado.

Los pliegos que ahora se han publicado regirán las condiciones en las que se desarrollará el grueso de las obras del estadio. Por 138 millones de euros como precio máximo (sin IVA, que es deducible), la adjudicataria del contrato tendrá que encargarse de demoler las partes de La Romareda que quedan en pie (Gol Norte, Tribuna Preferente y Tribuna Este), construir las cimen-



Imagen aérea del estadio de La Romareda, ya sin la grada del Gol Sur.

Parking Norte. Estadio modular

## Descartada una de las dos empresas licitadoras

Dos empresas se habían postulado para levantar el estadio de fútbol modular del Parking Norte en el que jugará el Real Zaragoza a partir de agosto de 2025. No obstante, después de revisar la documentación de las ofertas, los técnicos ya han descartado a una de las dos. Se trata de la propuesta de OHLA, que paradójicamente es la constructora que está llevando a cabo los derribos en La Romareda.

La otra empresa que sí sigue en el proceso de licitación y que en principio será la adjudicataria del contrato es la UTE conformada por Nussli y Mariano López Navarro. Los motivos que han llevado a la mesa de contratación a descartar la oferta de OHLA es que no han acreditado la solvencia técnica de la empresa para llevar a cabo la operación, ya que la instalación del estadio modular se llevaría a cabo mediante un tercero a través de una subcontrata.

Los pliegos exigían «haber realizado al menos tres trabajos similares al del objeto del contrato (instalar un campo de fútbol modular)», algo que OHLA no ha podido acreditar de manera adecuada. Por todo ello, «la mesa de contratación acuerda la exclusión» de esta empresa del procedimiento de contratación. ■ taciones y estructuras, montar las envolventes, ejecutar los acabados y dejar listas todas las instalaciones mecánicas, eléctricas, de telecomunicaciones, fontanería y saneamiento.

Faltan por licitar todavía otros tres contratos que ascienden casi hasta los 10 millones de euros y que servirán para comprar el césped, la tecnología y los asientos. En total, el coste del campo serán 151 millones: 3,4 de las obras ya en ejecución, los 10 ahora mencionados y los 138 millones en cuestión.

No obstante, el contrato que ahora se licita por 138 millones de euros (que las empresas pueden mejorar a la baja) tiene un coste estimado total de 156.101.338 euros, una cifra que incluye prórrogas, sobrecostes y otros aspectos que no tienen que llegar a suceder pero que la Unión Europea obliga a contemplar en el plano administrativo.

Es más, la licitación se ha armado de tal manera que el 71% del presupuesto de las obras (98,4 millones sobre 138,4) son partidas que, una vez se adjudique el contrato, no podrán incrementar su precio aunque aumente el coste de los materiales, por lo que las empresas que presenten sus ofertas deberán ser precisas con sus cálculos.

## Las lamas, sin elegir

Sí que contempla la sociedad Nueva Romareda que haya partidas concretas que puedan sufrir sobrecostes o incrementos, como son los acabados finales. Uno muy concreto son las larnas con las que se recubrirá la fachada del estadio. Según explican los pliegos, todavía no se ha decidido si las piezas que servirán de piel de la nueva Romareda serán de aluminio o de cerámica, un material más resistente y que puede resultar más fácil de mantener y limpiar, aunque todavía tienen que realizarse pruebas para determinar qué acabado es mejor. En el presupuesto inicial se ha contemplado

que las lamas sean de aluminio, pero si finalmente se eligen las de cerámica – algo que competerá a la sociedad – el precio se incrementará en un millón de euros. Se elegirá uno u otro material «en el caso de que el prototipo de la lama cerámica suponga una mejora de durabilidad, mantenimiento y conservación, medioambiental, económica, de plazo, estética y de montaje sobre las de aluminio».

El presupuesto base de la licitación también contempla un beneficio industrial para la empresa adjudicataria que ascenderá, como máximo, hasta los siete millones de euros. Las compañías que decidan concurrir en el proceso de licitación deberán acreditar su solvencia técnica y económica. Entre otros aspectos, obtendrán una mejor puntuación en el concurso público cuanto mayor sea su volumen de negocio, que al menos deberá ascender hasta los 552 millones de euros en uno de los últimos tres ejercicios.

Los plazos que manejará la empresa que se haga con el contrato serán estrictamente vigilados por la sociedad Nueva Romareda, que ha marcado en el calendario de obras una veintena de hitos que deberán ir cumpliendo. Del total, nueve fechas son inaplazables. Si la constructora se va de tiempo más de un

## La sociedad todavía no ha decidido si la piel exterior del campo será cerámica o de aluminio

2%, se le aplicará una penalización en función de cuánto se haya ido del plazo que podrá llegar hasta el 10% del precio certificado de las obras hasta ese momento.

Los pliegos advierten además que la constructora tendrá que compaginar las obras con otras actuaciones que se realicen tanto dentro como fuera del estadio. Entre ellas cabe la posibilidad de que se reforme todo el entorno de La Romareda para realzar la silueta del nuevo campo, como avanzó este diario. Esta obra tendría que asumirla el ayuntamiento y, aunque no formara parte del presupuesto del proyecto Romareda, supondría un nuevo coste extra para las arcas municipales.

El contrato se tramita «de urgencia» con la excusa de que el estadio esté terminado para 2030, cuando Zaragoza sea sede del Mundial de fútbol. No obstante, la previsión es que La Romareda esté terminada tres años antes de la cita.



Avenida de César Augusto de Zaragoza, que perderá un carril de circulación en sentido hacia la puerta del Carmen.

# La avenida César Augusto perderá un carril de circulación con su reforma

El consistorio aprovechará la sustitución pendiente de la losa del parquin para reurbanizar el entorno de Salamero • Se talarán los cipreses frente a la iglesia

I. TRIGO Zaragoza

Hace apenas un año y medio que terminaron las obras de la plaza Salamero de Zaragoza después de tres años de ruido y polvo. Pero entonces se dejó pendiente la sustitución de la losa superior del aparcamiento subterráneo de la parte situada bajo la avenida César Augusto, unos trabajos que se acometerán en el medio plazo y cuyo proyecto ha salido a la luz. El ayuntamiento quiere aprovechar las obras para remodelar todo el entorno de la plaza, la avenida -que perderá un carril de circulación-y de la iglesia de Santiago el Mayor.

El coste de las obras, eso sí, no correrá a cargo esta vez del ayuntamiento, que ya desembolsó casi 10 millones de euros para reformar la plaza después de que se hundiera la losa superior del parquin en enero de 2020. Será el adjudicatario del aparcamiento el que financie estos trabajos, valorados en 1,3 millones de euros, a cambio de explotar el estacionamiento subterráneo de Salamero.

El proyecto de obras todavía está en fase de información pública, por lo que todavía faltan muchos trámites hasta que las máquinas puedan entrar a trabajar. No obstante, no será tarea sencilla puesto que la sustitución de la losa superior del aparcamiento de César Augusto obligará a cortar esta vía, lo que obligará a desviar el tráfico, incluidas varias líneas de autobús. Está previsto que la reforma dure

Más allá de la sustitución del techo del aparcamiento, que sostiene la calzada sobre la que circulan los coches, se busca aprovechar este momento para dotar a esta calle de un «aspecto más actual», lo que implicará aumentar el espacio disponible para los peatones.

Esto se conseguirá reduciendo de dos a uno los carriles de circulación en el tramo que sube hacia la puerta del Carmen entre la calles Peromarta y Ramón y Cajal. También se eliminará la mediana y varias plazas de aparcamiento, entre ellas las situadas justo en frente de la iglesia de Santiago el Mayor, con el objetivo de que el templo tenga un mayor protagonismo.

Las aceras y la calzada no estarán a cota cero, pero sí que habrá un paso de cebra sobreelevado que se situará justo en frente de la iglesia.

## 12 meses de trabajos

El espacio que se reste a los coches se ganará para los peatones y se aprovecharán las obras para sustituir las luminarias por bombillas led, las redes de suministro y todo el pavimento y las baldosas del entorno, que se sustituirán por otras con un aspecto más actual y que contrasten con la iglesia. Según el proyecto, además, se eliminarán los cipreses situados justo a las puertas del templo. Sí que se mantendrán, sin embargo, las cuatro farolas monumentales y de «gran valor» que hay en ese lado de la acera.

El proyecto, sin embargo, todavía es susceptible de modificarse puesto que en el proceso de sometimiento a información pública los interesados pueden presentar alegaciones.

Además de las tres rampas existentes para acceder al aparcamiento subterráneo, se abrirá una nueva vía de salida que estará situada en la avenida César Augusto a la altura del hotel Innside (el antiguo Meliá). En la acera de enfrente, junto al antiguo teatro Fleta, se habilitará un acceso peatonal que estará dotado con un ascensor y una escalera.

Pero los trabajos no se circunscribirán solo a la avenida César Augusto: Salamero volverá a estar en obras. Varios de los quioscos y casetones situados en esta plaza tendrán que ser modificados para mejorar el flujo de aire y la ventilación del parquin subterráneo. Además, se eliminarán dos parterres —los más pegados al colegio de las Escolapias— para «mejorar la comunicación peatonal» del entorno. Todo después de que los vecinos ya soportaran el ruido de las máquinas durante tres años. ■ 8 | Aragón el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## Hacienda

## Vox lanza un primer aviso al Ejecutivo con el impuesto de sucesiones

La formación quiere eliminarlo entero, aunque para 2025 se 'conforman' con suprimir un grupo

A. ARILLA Zaragoza

Vox va a vender muy caros sus apoyos al nuevo presupuesto del Gobierno de Aragón. Con la vuelta de la actividad parlamentaria y política tras un verano cargado de novedades, marcadas especialmente por la espantada de la ultraderecha de la coalición que aupó a Jorge Azcón al Pignatelli, el grupo parlamentario que ahora lidera el exvicepresidente Alejandro Nolasco ha decidido comenzar a pintar las primeras líneas de lo que van a exigir para dar sus siete votos a un Ejecutivo popular que está en minoría. En ese sentido, el primer cartucho de Nolasco y compañía apunta al impuesto de sucesiones, cuya recaudación en este 2024 oscilará entre los 135 y los 140 millones de euros.

Desde la formación de Abascal califican este como un «asunto vital» que forma parte de su programa electoral y que, recuerdan, «ha estado incluido en el pacto de gobernabilidad que se firmó con el PP». En ese sentido, el acuerdo de coalición contemplaba eliminar el segundo grupo del tributo, el que

corresponde a los cónyuges, ascendientes y descendientes, y que este año supondrá una recaudación de unos 40 millones de euros para las arcas públicas aragonesas. Es decir, en torno a un tercio del total recaudado.

Fuentes de Hacienda subrayan a este diario que su intención es suprimir ese grupo segundo, aunque matizan que todo dependerá de otras variables referidas al propio nivel de recaudación, al estado de la economía o a la financiación, tan presente en el debate político en los últimos tiempos. En cualdel Ejecutivo de Azcón va a ser la de «reducir paulatinamente la carga fiscal a los ciudadanos» aunque, apostillan, «sin locuras».

Y es que la primera vía que Vox ha elegido para establecer las bases del debate ha sido la legislativa, con una proposición de ley que llevarán al pleno en octubre con el objetivo de eliminar los cuatro grupos del tributo, definido ayer por Nolasco en rueda de prensa como «uno de los grandes robos modernos». Fuentes de Vox subrayan que, ahora, su único compromiso es con su «programa» y con sus «votantes», y que no están



Alejandro Nolasco, portavoz de Vox, y Carmen Rouco, diputada, esta semana en una comisión en las Cortes.

extinto, hablaba de quitar el grupo 2 y esa es la intención, aunque con matices cambio, también es cierto que en ninguna comunidad existe en estos momentos una bonificación fiscal así respecto a las herencias.

Por lo tanto, el primer órdago ya está lanzado al Gobierno de Azcón, del que formaban parte hasta hace dos meses. De hecho, Nolasco fue más allá en sus declaraciones y propuso otros tributos para compensar las pérdidas por eliminar sucesiones, apuntando especialmente al impuesto a las renovables. E incluso no descartan que, en función de las cuentas y las negociaciones que se lleven a cabo en los próximos meses para los pró-

quier caso, aseguran que la senda El pacto con el PP, ya dispuestos a renunciar a ello. En ximos presupuestos, exijan ya la eliminación completa del impuesto de sucesiones, tal y como desean que se apruebe en las Cortes.

> Cabe recordar que la actual configuración del impuesto ya elimina la tributación para descendientes menores de 21 años, que son el primer grupo, pero la mantiene, con diferente porcentaje de tributación en función de la base imponible, para el grupo 2 (cónyuges, ascendientes y descendientes), el grupo 3 (hermanos, cuñados, tíos, sobrinos, suegros y yemos), y el grupo 4 (primos hermanos, sobrinos nietos y extraños).■

> > Miguel Angel Gracia

## Crisis interna

## Lambán se ausenta en el Senado y no vota sobre el cupo catalán

Al igual que sucediese con la amnistía, el aún secretario regional del PSOE no votó una iniciativa del PP de rechazo al pacto con ERC

A. A. A. Zaragoza

Javier Lambán volvió a desmarcarse ayer del grupo socialista en el Senado. Esta vez, al igual que sucediese con la amnistía hace unos meses, fue en una iniciativa del PP de re-

chazo al cupo catalán en la que Lambán se ausentó para no tener que votar, pese a que todos sus compañeros de bancada sí lo hicieron, en contra, de la propuesta popular.

Además, el aún secretario general del PSOE Aragón votó telemáticamente en el resto de mociones.

Fuentes cercanas al expresidente autonómico confirmaron a este diario que la decisión fue plenamente intencionada y que responde a los mismos motivos que esgrimió cuando tampoco votó junto al resto de senadores socialistas respecto al rechazo a la amnistía, ocasión en la que fue multado con 600



Javier Lambán, la pasada semana en una entrevista con este diario.

euros. Aunque, eso sí, el gesto es más simbólico que práctico, ya que el Partido Popular ostenta la mayoría absoluta en el Senado y el PSOE no podía tumbar su iniciativa, ni con ni sin Lambán. Se abre así un nuevo capítulo en los desencuentros entre el PSOE Aragón y Ferraz. ■

el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## **Patrimonio**

## El Gobierno de Aragón confía en que se ratifique la vuelta de los bienes de Sijena

EL PERIÓDICO Zaragoza

La DGA confía en que el Tribunal Supremo ratifique las sentencias favorables y se complete así el regreso de todos los bienes a Sijena. Así lo aseguró ayer el presidente Azcón, que indicó que van a exigir el cumplimiento «inmediato» de la sentencia, en una visita al monasterio que, además, reabrirá al público durante el primer trimestre de 2025.

Este museo recogerá en su interior una selección de las 99 obras recuperadas, así como la adecuación y rehabilitación de diferentes estancias. El Gobierno autonómico ha invertido más de dos millones de euros en los últimos dos años para su puesta en marcha.

Después de conocer de primera mano los trabajos de recuperación y visitar el Monasterio, Azcón alabó todo el proceso de restauración que se ha llevado y la importancia de este monasterio para la comunidad: «Es cultura y patrimonio, también religión y poder político. Solo conociendo Sijena eres consciente de lo que Aragón ha supuesto en la historia de nuestro país, de Europa y del mundo».

Azcón trasladó su confianza en que la justicia «vuelva a imperar y diga que es de justicia que las pinturas murales de la Sala Capitular, que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, vuelven a Sijena, porque son y pertenecen a este museo de Sijena».

El presidente subrayó «que nadie tenga dudas de que el Gobierno de Aragón pedirá la ejecución inmediata de la sentencia porque es demasiado tiempo en el que las pinturas murales están en un museo que no corresponde, sino que tienen que estar aquí para ver la obra completa y la globalidad de lo que significa la parte más importante de esas joyas que, según he oído decir a muchos, fueron la Capilla Sixtina de lo que fue el arte románico».

Dentro de poco, abundó, «creo que esa sentencia del Tribunal Supremo tiene que ver la luz y cuando dé la razón a «lo que defendemos los aragoneses se pedirá la ejecución de la sentencia lo antes posible para que vuelvan a este monasterio cuanto antes las pinturas murales».

## Política Sanitaria

# Frente vecinal contra al cierre de las Urgencias del Amparo Poch

Los residentes del Actur reactivan una recogida de firmas ante un traslado que supondría «rebajar la calidad de la asistencia sanitaria»

CRISTINA GARCÍA GÓMEZ Zaragoza

Los vecinos del barrio Actur-Rey Fernando de Zaragoza se han unido bajo un mismo lema: No al traslado del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud Amparo Poch (Actur Oeste). Ante la noticia del posible cierre del PAC, la asociación vecinal reactivó ayer una recogida de firmas que ya inició en abril frente al anuncio de posibles cambios en la atención continuada. Así lo explicó su vicepresidente, Jesús Calvo, quien incidió en que desplazar las urgencias de tarde «rebajará la calidad de la asistencia sanitaria».

El «malestar» vecinal llega después de que este martes se anunciara el posible cierre del PAC del Amparo Poch ante la falta de Médicos de Atención Continuada. Ello supondría, según confirmaron fuentes del departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, trasladar las urgencias de tarde a otros centros del sector I a partir del 24 de septiembre. Todo dependerá del llamamiento a los médicos que se producirá esta mañana.

A la protesta se sumó la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y el concejal socialista, Paco Galán.

La situación ha acrecentado el «enfado» de los vecinos, reveló Calvo, ya que esperan respuestas de la consejería desde el mes de abril. Ahora vuelven a la carga: «La excusa del personal denota la falta de planificación a corto y medio plazo y un deterioro de la sanidad pública», sostuvo. ■



10 | Aragón | Jueves, 19 de septiembre de 2024 | el Periódico de Aragón

## Los efectos del temporal

# El comercio de Canfranc reduce su facturación diaria en más de un 80%

El cierre del Somport provoca afecciones en negocios como los estancos o las gasolineras • Astún y Candanchú podrían perder un 20% de esquiadores

ALBERTO ARILLA Zaragoza

El norte de Aragón se enfrenta a una situación límite durante los próximos meses. Los daños en las carreteras francesas causados por la DANA que asoló el Pirineo a ambos lados hace dos semanas ha provocado un corte indefinido que ha dejado incomunicados a los habitantes de localidades como Urdos, en los Pirineos Atlánticos, o Canfranc, en la Jacetania. Unas consecuencias cuyo impacto más palpable está en el sector del transporte, donde la DGA estima pérdidas cercanas al millón de euros semanales.

En cambio, el del transporte no será el único nicho con afecciones. Así, y pese a que desde el Gobierno de Aragón el consejero de Fomento, Octavio López, reconoció el martes en Canfranc que todavía no se había cuantificado el impacto para el comercio o el turismo, los principales afectados ya han comenzado a sacar cuentas con lo sucedido en estos primeros días. Precisamente, Canfranc es uno de los núcleos más preocupados por la situación. Y es que, desde que los vecinos franceses no pueden pasar a realizar distintas actividades, los estancos han notado un descenso en su facturación diaria del 85% y las gasolineras han hecho lo propio en más de un 80%.

Unos datos preocupantes que, si se cumplieran los peores pronósticos dados desde París para solventar definitivamente el tema, que ya hablan de que podría irse hasta el año, las consecuencias serían drásticas para muchos de ellos. En cuanto a los hoteles y la restauración, desde el municipio pirenaico admiten que ya ha habido alguna cancelación de algún grupo de franceses y estiman que las pérdidas podrían suponer en torno a un 25% o un 30% de la facturación habitual.

19 kilómetros más abajo, en Jaca, la capital comarcal, los daños en ese sentido serían menores que en Canfranc, ya que calculan que el volumen de pernoctaciones de franceses rondan el 5%. Donde sí están más preocupados es en las estaciones más cercanas al Som-



Imagen del corte en la boca del túnel del Somport, por la parte española, de la pasada semana.

Balance. Impacto económico

## El Sobrarbe cifra los daños en un millón de euros

La Comarca del Sobrarbe ha cifrado en un millón de euros el coste de los daños provocados por las fuertes tormentas registradas en la zona los pasados 6 y 7 de septiembre. La institución también ha recogido todas las necesidades de reparaciones planteadas por doce municipios. Los informes municipales han sido trasladados al Gobierno de Aragón, a través de la Delegación de Huesca, al Gobierno de España a través de la Subdelegación del Gobierno en Huesca y a la Diputación Provincial de Huesca.

El objetivo es, según la comarca, que todas las instituciones conozcan las necesidades del territorio y actúen en su reparación «con la premura que exigen las circunstancias». La mayor parte de las afecciones se produjeron en caminos y accesos a fincas y, en menor medida, también se han producido desperfectos en diversas infraestructuras de captación de aguas o en el aeródromo de Coscojuela de Sobrarbe, ubicado en el término municipal de Aínsa-Sobrarbe.

El valor inicial de los daños asciende a un millón de euros, aunque es una cifra provisional porque, dada la magnitud de las afecciones, varios ayuntamientos como los de Bielsa o Torla-Ordesa todavía no han podido cuantificar el alcance económico de los daños. Las inversiones solicitadas oscilan entre los 3.000 y 450.000 euros.

port, Astún y Candanchú, que estiman que podrían perder entre un 10% y un 20% de esquiadores franceses en la próxima tempora-

Mientras, en Aramón son más optimistas, ya que el principal público francés que acude a sus pistas accede a Aragón por el Portalet, un paso que en estos momentos permanece abierto para vehículos de hasta 3,5 toneladas y autobuses, por lo que las afecciones para los esquiadores serían menores. Aún así, desde la dirección de la sociedad esperan una «pronta solución» para el Somport ya que, pese a que no es su principal punto de entrada, «cuantas más infraestructuras haya, mejor».

#### Transporte

Del mismo modo, tanto el Gobierno de Aragón como la Diputación Provincial de Huesca y los responsables de los departamentos franceses de los Pirineos Atlánticos y de los Altos Pirineos trabajan a contrarreloj para hallar soluciones alternativas para el sector del

## Situación

## Abiertos solo dos pasos a Francia

Los desprendimientos y las tormentas de comienzos de mes han complicado las comunicaciones por carretera con Francia. Algunos de los desperfectos ocasionados en las calzadas tardarán varios meses en repararse, una situación que ha molestado a los habitantes de las comarcas fronterizas, tanto en Aragón como en Francia. En estos momentos el túnel de Somport permanece completamente cerrado. Y por el valle solo se puede cruzar la frontera a través del puerto hasta el corte de la RN-134.

El paso del Portalet permanece abierto para vehículos de hasta 3,5 toneladas y autobuses. Y el paso a través de Bielsa está cerrado, aunque presumiblemente se abrirá un carril con circulación alterna semaforizada mañana, que permitirá el paso incluso de camiones, salvo mercancias peligrosas.

transporte, para que esas pérdidas no sean más voluminosas de lo que ya son.

Una de las opciones que está en estudio es la de habilitar el paso para convoyes de seis a diez camiones, espaciados en varios minutos, en el Portalet. De esta forma, por la mañana los transportistas podrían cruzar los Pirineos en una dirección y, por la tarde, en la otra. Uno de los problemas que presenta esta opción son las obras de emergencia que se están llevando a cabo en estos momentos en la A-136, a la altura de Lanuza, para drenar y dar estabilidad a la carretera.

Y, al mismo tiempo que se trabaja en esta solución preventiva y provisional −que los actores reconocen que tendrá que estar operativa meses, con nieve y lluvia−, el Gobierno de Aragón ha pedido ayuda a Moncloa para que presione a Francia y le obligue a acortar unos plazos que van de los seis meses al año completo y que todos los implicados consideran muy elevados.■ el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024 Publicidad | 11



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 337ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 - Bifurcación Teruel - Sagunto. Tramo: Teruel - Sagunto. Pasos Superiores" en los términos municipales de La Puebla de Valverde, Sarrión, Albentosa (Teruel), Barracas, Caudiel, Jérica, Navajas, Segorbe y Soneja (Castellón).

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el 06 de junio de 2024 insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto de referencia, aprobado el 24 de mayo de 2023.

Dicha aprobación conlleva la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la misma (Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario), siendo, por tanto, de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, esta Dirección General del Sector Ferroviario ha resuelto abrir información pública durante un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo.

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría General de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría General de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría de T

Del mismo modo, se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar que el Ayuntamiento habilite a los efectos, en los días y horas que se indican a continuación. Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.

Madrid, a 4 de septiembre de 2024 EL DIRECTOR GENERAL DEL SECTOR FERROVIARIO Carlos María Juárez Colera

#### TÉRMINO MUNICIPAL DE: LA PUEBLA DE VALVERDE

| Finca              | Poligono | Parcela | Titular actual                                                                                                                                       | Domicilio                                                                                                                                                                                                             | Superficie<br>parcela<br>(m²) | Expropiación<br>(m²) | Servidumbre<br>(m²) | Ocupación<br>temporal<br>(m²) | Naturaleza<br>del bien | Fecha/ Hora<br>Actas<br>previas a la<br>ocupación |
|--------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Y-44.1927-0001-C00 | 1        | 9013    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                                           | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                                          | 24438                         | 2266                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.1927-0101     | 79       | 9001    | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda<br>Urbana; ADIF Gerencia de Área de Patrimonio y<br>Urbanismo Noreste                                  | Ps Castellana 67 28046 Madrid; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                                                                                        | 25445                         | 0                    | 0                   | 664                           | Rústica                |                                                   |
| Y-44.1927-0102     | 79       | 20      | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                 | Cl Mayor 12; 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                    | 981                           | 0                    | 0                   | 125                           | Rústica                | 21-11-2024/<br>12:00                              |
| Y-44.1927-0103     | 79       | 12      | Fabregat Saura, Juan Antonio;<br>Fabregat Saura, Ricardo;<br>Fabregat Saura, Santiago;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste | Lg Puerto Escandón; 44450 La Puebla de<br>Valverde (Teruel); Lg Puerto Escandón;<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel); Ms<br>Puerto Escandón 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona | 32825                         | 3593                 | 0                   | 3556                          | Rústica                | 21-11-2024/<br>09:00                              |
| Y-44.1927-0104     | 78       | 9002    | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                 | Cl Mayor 12; 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                    | 4838                          | 550                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44 1927-0105     | 79       | 19      | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                 | Ci Mayor 12; 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Ci Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                    | 1628                          | 85                   | 0                   | 945                           | Rústica                | 21-11-2024/<br>12:00                              |
| Y-44.1927-0106     | 78       | 17      | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                                                                | Ci Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                                                                                   | 24950                         | 225                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024/<br>12:00                              |
| Y-44.1927-0107     | 79       | 9006    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                                           | CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                                          | 8371                          | 1314                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.1927-0108     | 79       | 10      | Fabregat Saura, Juan Antonio;<br>Fabregat Saura, Ricardo;<br>Fabregat Saura, Santiago;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste | Lg Puerto Escandón; 44450 La Puebla de<br>Valverde (Teruel); Lg Puerto Escandón; 44450<br>La Puebla de Valverde (Teruel)Ms Puerto<br>Escandón; 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona  | 48607                         | 3572                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024/<br>09:00                              |
| Y-44.1927-0109     | 79       | 8       | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                                                                | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                                                                                   | 197423                        | 1113                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024/<br>12:00                              |
| Y-44.1927-0110     | 78       | 4       | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                                                                | Ci Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                                                                                   | 418670                        | 282                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024/<br>12:00                              |
| Y-44.1927-0111     | 115      | 9001    | Diputación Provincial de Teruel; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                          | Pz San Juan 7; 44001 Teruel; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                                                                                          | 10748                         | 1242                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.1927-0112     | 115      | 76      | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                                                                | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                                                                                   | 204177                        | 229                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024                                        |
| Y-44.1927-0113     | 115      | 43      | Barea Mengod, Maria Valverde;<br>Agustín Igual, Gaspar                                                                                               | Cl Pietat 132 Vila-Real-Villareal;<br>12540 Vila-Real (Castellón); Cl Pietat 132<br>Vila-Real-Villareal 12540 Vila-Real (Castellón)                                                                                   | 28245                         | 844                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>13:00                               |
| Y-44.1927-0114     | 115      | 84      | Javalambre Naturaleza y Deporte, SL                                                                                                                  | 44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                                                                                                  | 6434                          | 180                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024<br>09:45                               |
| Y-44, 1927-0115    | 115      | 9005    | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                                                                | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                                                                                   | 1534                          | 5                    | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.1927-0116     | 115      | 57      | Barea Mengod, María Valverde;<br>Agustín Igual, Gaspar                                                                                               | Ci Pietat 132 Vila-Reai-Villareal;<br>12540 Vila-Real (Castellón); Ci Pietat 132<br>Vila-Real-Villareal 12540 Vila-Real (Castellón)                                                                                   | 37890                         | 1                    | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024/<br>13:00                              |
| Y-44.1927-0117     | 115      | 9004    | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                                                                | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                                                                                   | 397                           | 34                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.1927-0118     | 115      | 85      | Javalambre Naturaleza y Deporte, SL                                                                                                                  | Ci Extorres 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                                                                                | 250                           | 204                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024/<br>09:45                              |
| Y-44.1927-0119     | 115      | 86      | Javalambre Naturaleza y Deporte, St.                                                                                                                 | Cl Extorres 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                                                                                | 2942                          | 1198                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024/<br>09:45                              |
| Y-44.1927-0120     | 115      | 45      | Javalambre Naturaleza y Deporte, SL                                                                                                                  | CI Extorres 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                                                                                | 5428                          | 599                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024/<br>09:45                              |
| Y-44.1927-0121     | 115      | 9006    | Compañía Minera de Sierra Menera SA                                                                                                                  | Cl Flodriguez San Pedro 2 PI:05 28015 Madrid                                                                                                                                                                          | 933                           | 264                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>16:45                               |
| Y-44.1927-0122     | 115      | 87      | Pérez Ríos, Ana Isabel; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                   | Cl Extorres 12 Es:1 Pl:00 Pt:04<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                              | 1844                          | 1844                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024/<br>10:00                              |
| Y-44.1927-0123     | 115      | 9009    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                                           | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                                          | 109                           | 109                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.1927-0124     | 115      | 46      | Javalambre Naturaleza y Deporte, SL;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                   | Cl Extorres 12 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                  | 1882                          | 30                   | 0                   | 1851                          | Rústica                | 21-11-2024/<br>09:45                              |
| Y-44.1927-0125     | 1        | 9018    | Diputación Provincial de Teruel; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                          | Pz San Juan 7 44001 Teruel; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                                                                                           | 3588                          | 995                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |

12 | Publicidad el Periódico de Aragón

#### TÉRMINO MUNICIPAL DE: LA PUEBLA DE VALVERDE

| Finca          | Poligono | Parcela                                  | Titular actual                                                                                                      | Domicilio                                                                                                                                           | Superficie<br>parcela<br>(m²) | Expropiación<br>(m²) | Servidumbre<br>(m²) | Ocupación<br>temporal<br>(m²) | Naturaleza<br>del bien | Fecha/ Hor<br>Actas<br>previas a la<br>ocupación |
|----------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Y-44.1927-0126 | 115      | 47                                       | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                | Cl Mayor 12 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                   | 4500                          | 1271                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024<br>12:00                              |
| Y-44.1927-0127 | 116      | 9014                                     | Diputación Provincial de Teruel; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                         | Pz San Juan 7 44001 Teruel; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                         | 4337                          | 1780                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0128 | 116      | 41 Ayuntamiento de La Puebla de Valverde |                                                                                                                     | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                 | 1377262                       | 2835                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024<br>12:00                              |
| Y-44.1927-0129 | 158      | 4                                        | Barea Mengod, Maria Valverde;<br>Agustín Igual, Gaspar                                                              | Cl Pietat 132 Vila-Real-Villareal<br>12540 Vila-Real (Castellón); Cl Pietat 132<br>Vila-Real-Villareal 12540 Vila-Real (Castellón)                  | 161958                        | 175                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>13:00                              |
| Y-44.1927-0130 | 116      | 9001                                     | Diputación Provincial de Teruel                                                                                     | Pz San Juan 7 44001 Teruel                                                                                                                          | 12825                         | 309                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0131 | 16       | 9011                                     | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda<br>Urbana; ADIF Gerencia de Área de Patrimonio y<br>Urbanismo Noreste | Ps Castellana 67 28046 Madrid; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                      | 232244                        | 296                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0132 | 16       | 1                                        | Casaus Ballester, María Josefa;<br>Casaus Ballester, Andrés                                                         | Cl Mayor 5 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Cavite 155 Es:1 Pl:04 Pt:10<br>46011 Valencia                                                | 14797                         | 2508                 | 0                   | 3137                          | Rústica                | 20-11-2024<br>13:00                              |
| Y-44.1927-0133 | 4        | 9023                                     | Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda<br>Urbana; ADIF Gerencia de Área de Patrimonio y<br>Urbanismo Noreste | Ps Castellana 67 28046 Madrid; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                      | 75035                         | 40                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0134 | 4        | 9009                                     | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                               | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                 | 311                           | 311                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0135 | 4        | 68                                       | Casaus Ballester, Gonzalo (Herederos de)                                                                            | Pz Trucharte 8 PI:03<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                        | 3590                          | 209                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024                                       |
| Y-44.1927-0136 | 4        | 9010                                     | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                               | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                 | 765                           | 9                    | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0137 | 4        | 70                                       | Izquierdo Escuder, Raúl                                                                                             | Cl Concejo 18<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                               | 1456                          | 15                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-2024                                       |
| Y-44.1927-0138 | 4        | 9021                                     | Compañía Minera de Sierra Menera SA;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                  | Cl Rodríguez San Pedro 2 Pt:05 28015 Madrid;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                        | 10797                         | 595                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024                                       |
| Y-44.1927-0139 | 16       | 9010                                     | Compañía Minera de Sierra Menera SA;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                  | Cl Rodríguez San Pedro 2 Pl:05 28015 Madrid;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                        | 63656                         | 1615                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-202-<br>16:45                              |
| Y-44.1927-0140 | 15       | 9008                                     | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                          | Ci Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                        | 5749                          | 1241                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0141 | 15       | 1                                        | Cercos Barea, Valeriano;<br>Cercos Martín, María Carmen; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste | Ds Ventorrillo 1 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Ds Ventorrillo 1 44450 La Puebla de<br>Valverde (Teruel); Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona | 85558                         | 1515                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-202<br>09:00                               |
| Y-44.1927-0142 | 117      | 9006                                     | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                | Cl Mayor 12 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                   | 2146                          | 643                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0143 | 117      | 33                                       | Piquer Izquierdo, Manuel (Herederos de);<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste              | Cl Los Gorris 20 Es: - Pt:01 31010 Barañáin<br>(Navarra); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                              | 4519                          | 122                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-202<br>16:45                               |
| Y-44.1927-0144 | 117      | 34                                       | Cercos Barea, Valeriano;<br>Cercos Martín, María Carmen                                                             | Ds Ventorrillo 1 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Ds Ventorrillo 1 44450 La Puebla de<br>Valverde (Teruel); Ds Ventorrillo 1                | 122192                        | 283                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-202<br>09:00                               |
| Y-44.1927-0145 | 9        | 2                                        | Torres Valero, Ana María; Torres Valero, Manuel;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste      | Av Acacias 22 46110 Godella (Valencia);<br>PS Doctor Serra 33 Pt:12 46006 Valencia;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                 | 10644                         | 15                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-202<br>16:00                               |
| Y-44.1927-0146 | 9        | 9002                                     | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                | Cl Mayor 12 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                   | 6629                          | 1191                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0147 | 8        | 38                                       | Ros Izquierdo, Josefa; Ros Izquierdo, Ramona                                                                        | CI Luis Buñuel 4 Es:1 Pl:03 Pt:05<br>44002 Teruel; Cl Alberque 3<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                            | 9264                          | 42                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-202<br>16:00                               |
| Y-44.1927-0148 | 9        | 1                                        | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                | Cl Mayor 12 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                   | 9974                          | 795                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-202<br>12:00                               |
| Y-44.1927-0149 | 8        | 54                                       | Torres Salvador, Carmelo;<br>Almazán Sánchez, Lucía Ana                                                             | Ci Tadeo Calomarde 8 Es:1 PI:PR Pt:IZ<br>44002 Teruel (Teruel); Ci Tadeo Calomarde 8<br>Es:1 PI:PR Pt:IZ 44002 Teruel (Teruel);                     | 3405                          | 119                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-202-<br>16:00                              |
| Y-44.1927-0150 | 8        | 40                                       | Ros Izquierdo, Josefa; Ros Izquierdo, Ramona.                                                                       | CI Luis Buñuel 4 Es:1 Pl:03 Pt:05<br>44002 Teruel; Cl Alberque 3<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                            | 7060                          | 266                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-202<br>16:00                               |
| Y-44.1927-0151 | 8        | 41                                       | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                               | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                 | 6793                          | 2194                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-202<br>12:00                               |
| Y-44.1927-0152 | 8        | 9005                                     | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                               | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                 | 4266                          | 189                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0153 | 8        | 42                                       | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                               | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                 | 2955                          | 1403                 | 0                   | 1552                          | Rústica                | 21-11-202                                        |
| Y-44.1927-0154 | 9        | 9004                                     | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                          | CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                        | 11204                         | 115                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 12.00                                            |
| Y-44.1927-0155 | 8        | 9008                                     | Compañía Minera de Sierra Menera SA;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                  | Cl Rodriguez San Pedro 2 Pt:05 28015 Madrid;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                        | 7267                          | 1216                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-202                                        |
| Y-44.1927-0156 | 8        | 9009                                     | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio                                                                                 | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                        | 9396                          | 1188                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0157 | 10       | 9001                                     | y Urbanismo Noreste  Ayuntamiento de La Puebla de Valverde;  ADIF Gerencia de Área de Patrimonio                    | Cl Mayor 12 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                   | 8954                          | 842                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0158 | 14       | 9001                                     | y Urbanismo Noreste  Ayuntamiento de La Puebla de Valverde;  ADIF Gerencia de Área de Patrimonio                    | Cl Mayor 12 44450 La Puebla de Valverde<br>(Teruel); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                   | 5880                          | 469                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.1927-0159 | 14       | 46                                       | y Urbanismo Noreste  Rajadell, Andrés; ADIF Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                      | Lg Puebla Valverde Ndup-0<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                  | 3065                          | 851                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-202<br>16:45                               |
| Y-44.1927-0160 | 10       | 105                                      | Martin Fuertes, Emiliana; Gómez Martín, Manuel                                                                      | Cr Alcañiz 9 44003 Teruel (Teruel);<br>Cr Alcañiz 44003 Teruel (Teruel);                                                                            | 9826                          | 638                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-202<br>10:00                               |
| Y-44.1927-0161 | 14       | 47                                       | Ayuntamiento de La Puebla de Valverde                                                                               | Cl Mayor 12<br>44450 La Puebla de Valverde (Teruel)                                                                                                 | 6586                          | 95                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 21-11-202                                        |
|                |          | _                                        |                                                                                                                     | Cr Alcañiz 9 44003 Teruel (Teruel);                                                                                                                 |                               |                      |                     |                               | _                      | 21-11-202                                        |

el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

Publicidad | 13

#### TÉRMINO MUNICIPAL DE: SARRIÓN

| Finca          | Polígono | Parcela | Titular actual                                                                                                                                               | Domicilio                                                                                                                                                                                                                                        | Superficie<br>parcela<br>(m²) | Expropiación<br>(m²) | Servidumbre<br>(m²) | Ocupación<br>temporal<br>(m²) | Naturaleza<br>del bien | Fecha/ Hon<br>Actas<br>previas a la<br>ocupación |
|----------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| Y-44.2101-0001 | 20       | 51      | Cercos Martinez, Maria                                                                                                                                       | Cl Calzina 13(B) 44460 Sarrión (Teruel)                                                                                                                                                                                                          | 142627                        | 0                    | 0                   | 4012                          | Rústica                | 20-11-2024/<br>09:45                             |
| Y-44.2101-0002 | 19       | 3       | Cercos Martínez, María; Peiro Cercos, Miguel;<br>Peiro Cercos, Pascual; Peiro Cercos, Antonio;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste | Cl Calzina 13(B) 44460 Sarrión (Teruel);<br>Cl Calzina 13(A) Es:1 Pl:00 Pt:01 44460<br>Sarrión (Teruel); Cl Calzina 13(B) 44460<br>Sarrión (Teruel); Cl Calzina 13(A) Es:1 Pl:01<br>Pt:0244460 Sarrión (Teruel); Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona | 17428                         | 11                   | o                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>09:45                              |
| Y-44.2101-0003 | 19       | 9002    | Ayuntamiento de Sarrión                                                                                                                                      | Pz España 1 44460 Sarrión (Teruel)                                                                                                                                                                                                               | 8974                          | 867                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.2101-0004 | 20       | 55      | Cercos Martin, Rafael                                                                                                                                        | Ci Dolores 21 44460 Sarrion (Teruel)                                                                                                                                                                                                             | 15588                         | 1986                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>09:00                              |
| Y-44.2101-0005 | 19       | 2       | Cercos Martinez, María                                                                                                                                       | Cl Calzina 13(B) 44460 Sarrión (Teruel)                                                                                                                                                                                                          | 8550                          | 239                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>09:45                              |
| Y-44.2101-0006 | 19       | 1       | Cercos Martinez, María                                                                                                                                       | CI Calzina 13(B) 44460 Sarrión (Teruel)                                                                                                                                                                                                          | 3870                          | 447                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>09:45                              |
| Y-44.2101-0007 | 19       | 9036    | Compañía Minera de Sierra Menera SA;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                           | Cl Rodriguez San Pedro 2 Pl:05 28015 Madrid;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                     | 1852                          | 1852                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024/<br>11:15                             |
| Y-44.2101-0008 | 20       | 9021    | Compañía Minera de Sierra Menera SA;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                           | Cl Rodríguez San Pedro 2 Pl:05 28015 Madrid;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                     | 37458                         | 1056                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>11:15                              |
| Y-44.2101-0009 | 19       | 9038    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                                                   | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                                                                     | 43063                         | 1657                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.2101-0010 | 19       | 138     | Cercos Martinez, María; Peiro Cercos, Miguel;<br>Peiro Cercos, Pascual; Peiro Cercos, Antonio                                                                | Cl Calzina 13(B) 44460 Sarrión (Teruel);<br>Cl Calzina 13(A) Es:1 Pt:00 Pt:01 44460<br>Sarrión (Teruel); Cl Calzina 13(B) 44460<br>Sarrión (Teruel); Cl Calzina 13(A) Es:1 Pt:01<br>Pt:02 44460 Sarrión (Teruel)                                 | 9218                          | 758                  | o                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>09:45                              |
| Y-44.2101-0011 | 19       | 9007    | Ayuntamiento de Sarrión                                                                                                                                      | Pz España 1 44460 Sarrión (Teruel)                                                                                                                                                                                                               | 2565                          | 134                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.2101-0012 | 19       | 137     | Cercos Martínez, Maria; Peiro Cercos, Miguel;<br>Peiro Cercos, Pascual; Peiro Cercos, Antonio                                                                | CI Calzina 13(B) 44460 Sarrión (Teruel);<br>CI Calzina 13(A) Es:1 Pl:00 Pt:01 44460<br>Sarrión (Teruel); CI Calzina 13(B) 44460<br>Sarrión (Teruel); CI Calzina 13(A) Es:1 Pl:01<br>Pt:02 44460 Sarrión (Teruel);                                | 4941                          | 2551                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>09:45                              |
| Y-44.2101-0013 | 19       | 9001    | Ayuntamiento de Sarrión; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                          | Pz España 1 44460 Sarrión (Teruel);<br>Ci Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                              | 8323                          | 384                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.2101-0014 | 20       | 190     | Miguel Gorriz, Maria (Herederos de); ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                              | Cl Miguel Ángel 11 Pl:3 Pt:1 08014 Barcelona;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                    | 2072                          | 188                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>11:15                              |
| Y-44.2101-0015 | 19       | 136     | Nocedal, Sabina                                                                                                                                              | Tn Poligono 38 361 44460 Sarrión (Teruel)                                                                                                                                                                                                        | 6830                          | 626                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>09:45                              |
| Y-44.2101-0016 | 19       | 9016    | Ayuntamiento de Sarrión                                                                                                                                      | Pz España 1 44460 Sarrión (Teruel)                                                                                                                                                                                                               | 3900                          | 202                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                  |
| Y-44.2101-0017 | 20       | 191     | Bertolin Redon, Andrés; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                           | Cl Sacristán 14 44460 Sarrión (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                          | 3205                          | 164                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>09:00                              |
| Y-44.2101-0018 | 19       | 388     | Redón Pérez, María; Bertolín Sanz, Daniel                                                                                                                    | Cl Nueva 15 44460 Sarrión (Teruel);<br>Cl Nueva 15 44460 Sarrión (Teruel);                                                                                                                                                                       | 15876                         | 49                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>10:30                              |
| Y-44.2101-0019 | 19       | 132     | Cercos Grau, Benjamin                                                                                                                                        | Tr Santa Mónica 8 Es:6 PI:01 Pt:B 44003 Teruel                                                                                                                                                                                                   | 7874                          | 131                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>09:00                              |
| Y-44.2101-0020 | 20       | 192     | Bertolin Redón, Andrés; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                           | Cl Sacristán 14 44460 Sarrión (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                          | 4397                          | 26                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 20-11-2024<br>09:00                              |

## TÉRMINO MUNICIPAL DE: ALBENTOSA

| Y-44.0103-0001 | 24 | 9003 | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                           | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                    | 34508 | 47   | 0 | 0    | Rústica |                      |
|----------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|------|---------|----------------------|
| Y-44.0103-0002 | 24 | 9002 | Diputación General de Aragón MAT; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                         | Pz Sitios 7 50001 Zaragoza; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                                                     | 11872 | 688  | 0 | 0    | Rústica |                      |
| Y-44.0103-0003 | 29 | 9031 | Ayuntamiento de Albentosa                                                                                                            | Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                     | 75    | 0    | 0 | 14   | Rústica |                      |
| Y-44.0103-0004 | 22 | 109  | Doñate Alegre, Nicasio; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                   | Cl Sagunto 17 Es:1 Pl:03 Pt:9 46009 Valencia;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                   | 876   | 78   | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>16:00 |
| Y-44.0103-0005 | 22 | 62   | Doñate Alegre, Nicasio; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                   | Cl Sagunto 17 Es:1 Pl:03 Pt:9 46009 Valencia;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                   | 1669  | 634  | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>16:00 |
| Y-44.0103-0006 | 22 | 85   | Doñate Alegre, Nicasio; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                   | Cl Sagunto 17 Es:1 Pl:03 Pt:9 46009 Valencia;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                   | 2066  | 526  | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>16:00 |
| Y-44.0103-0007 | 22 | 84   | Doñate Alegre, Nicasio; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                   | Cl Sagunto 17 Es:1 Pl:03 Pt:9 46009 Valencia;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                   | 2286  | 1080 | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>16:00 |
| Y-44.0103-0008 | 22 | 83   | Doñate Alegre, Nicasio; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                   | Cl Sagunto 17 Es:1 Pl:03 Pt:9 46009 Valencia:<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                   | 2970  | 2006 | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>16:00 |
| Y-44.0103-0009 | 22 | 60   | Doñate Alegre, Nicasio; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                   | Cl Sagunto 17 Es:1 Pl:03 Pt:9 46009 Valencia;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                   | 5924  | 4172 | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>16:00 |
| Y-44.0103-0010 | 22 | 81   | Corella Doñate, Ángeles                                                                                                              | Bo Los Mases 44477 Albentosa (Teruel)                                                                                                                                           | 3219  | 1226 | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>09:00 |
| Y-44.0103-0011 | 22 | 82   | Maicas Peiro, Miguel                                                                                                                 | Ur Estación Javalambre 44460 Sarrion (Teruel)                                                                                                                                   | 2597  | 3    | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>09:45 |
| Y-44.0103-0012 | 22 | 9012 | Ayuntamiento de Albentosa; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                | Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                     | 5019  | 739  | 0 | 0    | Rústica |                      |
| Y-44.0103-0013 | 22 | 59   | Collados Gasque, Diego; Collados Gasque, María;<br>Gasque Llopis, Silvia; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste | CI San Miguel 8 Es:1 PI:01 Pt:0A 44001 Teruel;<br>CI San Miguel 8 Es:1 PI:01 Pt:0A44001 Teruel;<br>CI Lluli 394(B) PI:03 Pt:01 08019 Barcelona;<br>CI Ocata S/N 08003 Barcelona | 2562  | 1313 | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>09:00 |
| Y-44.0103-0014 | 22 | 9013 | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                           | Ci Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                    | 14195 | 954  | 0 | 0    | Rústica |                      |
| Y-44.0103-0015 | 22 | 73   | Collados Gasque, Diego; Collados Gasque, Maria;<br>Gasque Llopis, Silvia; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste | Cl San Miguel 8 Es:1 Pt:01 Pt:0A 44001 Teruel;<br>Cl San Miguel 8 Es:1 Pt:01 Pt:0A44001 Teruel;<br>Cl Llull 394(B) Pt:03 Pt:01 08019 Barcelona;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona | 9644  | 2576 | 0 | 5372 | Rústica | 19-11-2024/<br>09:00 |
| Y-44.0103-0016 | 24 | 36   | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                           | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                    | 3686  | 97   | 0 | 0    | Rústica |                      |
| Y-44.0103-0017 | 24 | 38   | Ayuntamiento de Albentosa; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                | Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                     | 3706  | 78   | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>17:30 |
| Y-44.0103-0018 | 24 | 34   | Collados Gasque, Diego; Collados Gasque, María                                                                                       | CI San Miguel 8 Es:1 PI:01 Pt:0A 44001 Teruel;<br>CI San Miguel 8 Es:1 PI:01 Pt:0A 44001 Teruel                                                                                 | 5510  | 337  | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>09:00 |
| Y-44.0103-0019 | 23 | 19   | Ayuntamiento de Albentosa                                                                                                            | Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel)                                                                                                                                      | 1827  | 203  | 0 | 0    | Rústica | 19-11-2024/<br>17:30 |
| Y-44.0103-0020 | 22 | 9008 | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                           | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                    | 12105 | 1756 | 0 | 0    | Rústica |                      |
| Y-44.0103-0021 | 22 | 9015 | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                           | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                    | 10261 | 330  | 0 | 0    | Rústica |                      |

#### TÉRMINO MUNICIPAL DE: ALBENTOSA

| Finca                            | Poligono | Parcela     | Titular actual                                                                                                   | Domicilio                                                                                                                                                        | Superficie<br>parcela<br>(m²) | Expropiación<br>(m²) | Servidumbre<br>(m²) | Ocupación<br>temporal<br>(mº) | Naturaleza<br>del bien | Fecha/ Hora<br>Actas<br>previas a la<br>ocupación |
|----------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Y-44.0103-0022                   | 29       | 9005        | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                       | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                     | 16182                         | 0                    | 0                   | 9                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0023                   | 29       | 9001        | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                       | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                     | 18599                         | 0                    | 0                   | 462                           | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0024                   | 6        | 9001        | Ministerio de Transportes, Movilidad<br>y Agenda Urbana                                                          | Ps Castellana 67 28046 Madrid (Madrid)                                                                                                                           | 74415                         | 0                    | 0                   | 546                           | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0025                   | 6        | 23          | Salvador Izquierdo, Antonio                                                                                      | Tr Fuente 28 12420 Barracas (Castellón)                                                                                                                          | 92415                         | 0                    | 0                   | 536                           | Rústica                | 19-11-2024/<br>11:45                              |
| Y-44.0103-0026                   | 6        | 9005        | Ayuntamiento de Albentosa                                                                                        | Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel)                                                                                                                       | 16968                         | 0                    | 0                   | 178                           | Rústica                | 11.45                                             |
| Y-44.0103-0027                   | 29       | 117         | Monzonis Chulvi, Maria Carmen                                                                                    | Cl Diputación 7 Pt:3 Rafelbunyol<br>46138 Rafelbunyol (Valencia)                                                                                                 | 7750                          | 147                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/<br>16:00                              |
| Y-44.0103-0028                   | 29       | 91          | Escriche Gil, Jesús; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                                  | Cl Cueva Santa 48 La Vall d'Uixó<br>12600 La Vall d'Uixó(Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                             | 12358                         | 1082                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/<br>16:00                              |
| Y-44.0103-0029                   | 29       | 9016        | Diputación General de Aragón MAT; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                     | Pz Sitios 7 50001 Zaragoza; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                                      | 4708                          | 965                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0030                   | 29       | 22          | Redón Martín, Miguel;<br>Romero Garces, María Carmen; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste | Av Goya 21 44460 Sarrión (Teruel);<br>Av Goya 21 44460 Sarrión (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                         | 9635                          | 374                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/<br>11:00                              |
| Y-44.0103-0031                   | 29       | 9008        | Diputación General de Aragón MAT; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                     | Pz Sitios 7 50001 Zaragoza; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                                      | 9351                          | 655                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0032                   | 30       | 9013        | Diputación General de Aragón MAT; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                     | Pz Sitios 7 50001 Zaragoza; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                                      | 2613                          | 131                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0033                   | 30       | 358         | Escriche Gil, Jesús; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                                  | Cl Cueva Santa 48 La Vall d'Uixó<br>12600 La Vall d'Uixó (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                            | 6536                          | 886                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/<br>16:00                              |
| Y-44.0103-0034                   | 30       | 9046        | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                       | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                     | 12349                         | 116                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0035                   | 29       | 9015        | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio                                                                              | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                     | 9601                          | 1230                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0036                   | 29       | 92          | y Urbanismo Noreste  Escriche Gil, Jesús; ADIF Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                | Cl Cueva Santa 48 La Vall d'Uixó<br>12600 La Vall d'Uixó (Castellón); Cl Ocata S/N                                                                               | 14800                         | 98                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/<br>16:00                              |
| Y-44.0103-0037                   | 29       | 9013        | Diputación General de Aragón MAT; ADIF Gerencia                                                                  | 08003 Barcelona<br>Pz Sitios 7 50001 Zaragoza; Cl Ocata S/N                                                                                                      | 10447                         | 1931                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| William Control Control          | (0.00)   | 10000       | de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste<br>Diputación General de Aragón MAT; ADIF Gerencia                     | 08003 Barcelona<br>Pz Sitios 7 50001 Zaragoza; Cl Ocata S/N                                                                                                      | 3,550,000                     | 78                   |                     | - 8                           |                        |                                                   |
| Y-44.0103-0038                   | 30       | 9023        | de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                        | 08003 Barcelona<br>Cl Cueva Santa 48 La Vall d'Uixó                                                                                                              | 8182                          |                      | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/                                       |
| Y-44.0103-0039<br>Y-44.0103-0040 | 30       | 415<br>9017 | Escriche Gil, Jesús                                                                                              | 12600 La Vall d'Uixó (Castellón) Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel)                                                                                      | 105478<br>295899              | 1449                 | 0                   | 0                             | Rústica<br>Rústica     | 16:00                                             |
| Y-44.0103-0040<br>Y-44.0103-0041 | 30       | 9017        | Ayuntamiento de Albentosa  Ayuntamiento de Albentosa                                                             | Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel)  Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel)                                                                           | 295899                        | 186                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0042                   | 30       | 367         | Escriche Gil, Jesús                                                                                              | Cl Cueva Santa 48 La Vall d'Uixó<br>12600 La Vall d'Uixó (Castellón)                                                                                             | 5076                          | 44                   | 0                   | 1551                          | Rústica                | 19-11-2024/<br>16:00                              |
| Y-44.0103-0043                   | 30       | 467         | Diputación General de Aragón MAT                                                                                 | Pz Sitios 7 50001 Zaragoza                                                                                                                                       | 2933                          | 0                    | 0                   | 1164                          | Rústica                | 19-11-2024/                                       |
| Y-44.0103-0044                   | 31       | 217         | Pastor Peiro, Manuel (Herederos de)                                                                              | Cl Virgen de Pradas 51                                                                                                                                           | 7187                          | 7                    | 0                   | 5,5%                          | Rústica                | 12:30<br>19-11-2024/                              |
| Y-44.0103-0045                   | 31       | 217         | Redón Martín, Ramón; Pérez Sánchez, María Pilar; ADIF Gerencia                                                   | 44480 San Agustín (Teruel)  CI San Fernando 16 Es:1 Pt:03 Pt:F 12550 Almassora (Castellón); CI San                                                               | 8369                          | 480                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 16:45                                             |
|                                  |          |             | de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                        | Fernando 16 Pt:03 Pt:F 12550 Almassora<br>(Castellón); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                              |                               | .327                 |                     |                               |                        | 10:30                                             |
| Y-44.0103-0046                   | 31       | 9009        | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                       | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                     | 17601                         | 611                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0047                   | 31       | 9017        | Ayuntamiento de Albentosa; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                            | Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                      | 1526                          | 106                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0048                   | 31       | 218         | Redón Martin, Ramón;<br>Pérez Sánchez, Maria Pilar, ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste   | CI San Fernando 16 Es:1 Pl:03 Pt:F<br>12550 Almassora (Castellón); CI San<br>Fernando 16 Pl:03 Pt:F 12550 Almassora<br>(Castellón); CI Ocata S/N 08003 Barcelona | 5668                          | 2204                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/<br>10:30                              |
| Y-44.0103-0049                   | 31       | 213         | Izquierdo Macián, Jose Antonio; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                       | CI Pozo 6 12429 Pina De Montalgrao<br>(Castellón); CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                  | 826                           | 50                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/<br>09:00                              |
| Y-44.0103-0050                   | 9        | 9012        | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio                                                                              | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                     | 132                           | 36                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 09:00                                             |
| Y-44.0103-0051                   | 9        | 9001        | y Urbanismo Noreste<br>Ayuntamiento de Albentosa; ADIF Gerencia                                                  | Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel);                                                                                                                      | 2344                          | 142                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
|                                  | 100      | 200         | de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste<br>Izquierdo Macián, Jose Antonio; ADIF Gerencia de                    | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona<br>Cl Pozo 6 12429 Pina De Montalgrao                                                                                               | 50000                         | 2000                 |                     | 100                           | 2000000                | 19-11-2024/                                       |
| Y-44.0103-0052                   | 9        | 81          | Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste  ADIF Gerencia de Área de Patrimonio                                      | (Castellón); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                        | 13516                         | 249                  | 0                   | 0                             | Rüstica                | 09:00                                             |
| Y-44.0103-0053                   | 9        | 9013        | y Urbanismo Noreste                                                                                              | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                     | 12939                         | 949                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0054                   | 9        | 82          | Redón Martín, Ramón;<br>Pérez Sánchez, María Pilar; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste   | Cl San Fernando 16 Es:1 Pt:03 Pt:F<br>12550 Almassora (Castellón); Cl San<br>Fernando 16 Pt:03 Pt:F 12550 Almassora<br>(Castellón); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona | 198                           | 198                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/<br>10:30                              |
| Y-44.0103-0055                   | 9        | 83          | Redón Martin, Ramón;<br>Pérez Sánchez, María Pilar; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste   | Cl San Fernando 16 Es:1 Pt:03 Pt:F 12550<br>Almassora (Castellón); Cl San Fernando 16<br>Pt:03 Pt:F 12550 Almassora (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona | 86                            | 86                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/<br>10:30                              |
| Y-44.0103-0056                   | 9        | 9004        | Ayuntamiento de Albentosa; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                            | Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                      | 1958                          | 371                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0057                   | 9        | 9029        | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio                                                                              | Ci Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                     | 49                            | 49                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0058                   | 31       | 208         | y Urbanismo Noreste<br>Redón Martín, Ramón; ADIF Gerencia de                                                     | Cl San Fernando 16 Es:1 Pt:03 Pt:F<br>12550 Almassora (Castellón);                                                                                               | 16883                         | 156                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/                                       |
| Y-44.0103-0059                   | 31       | 209         | Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste<br>Rozalén Alcodori, Simona;                                              | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona<br>Av Goya 1 44460 Sarrión (Teruel);                                                                                                | 1286                          | 1286                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 10:30                                             |
| ANT YEAR DEKRIETE                |          | 550711      | Doñate Peiro, Manuel<br>Rozalên Alcodori, Simona;                                                                | Av Goya 144460 Sarrión (Teruel)<br>Av Goya 1 44460 Sarrión (Teruel);                                                                                             | 103583111                     | 020000               |                     |                               | 100000000              | 11:45<br>19-11-2024/                              |
| Y-44.0103-0060                   | 9        | 84          | Doñate Peiro, Manuel                                                                                             | Av Goya 144460 Sarrión (Teruel)<br>Cl Santa Barbara 2                                                                                                            | 13054                         | 168                  | 0                   | 2975                          | Rústica                | 11:45<br>19-11-2024/                              |
| Y-44.0103-0061                   | 31       | 202         | Redon Palomar, Javier                                                                                            | 12550 Almassora (Castellón)                                                                                                                                      | 14085                         | 238                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 11:00                                             |
| Y-44.0103-0062                   | 9        | 86          | Doñate Ibáñez, Enrique (Herederos de)                                                                            | Cl Ausias March 2 Es:1 Pt:08 Pt:32<br>46400 Cullera (Valencia)                                                                                                   | 14509                         | 403                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 19-11-2024/<br>12:30                              |
| Y-44.0103-0063                   | 29       | 9030        | Ayuntamiento de Albentosa; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                            | Pz Ayuntamiento 1 44477 Albentosa (Teruel);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                      | 82                            | 0                    | 0                   | 5                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0064                   | 30       | 9042        | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                       | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                     | 172                           | 20                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-44.0103-0065                   | 29       | 9023        | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                       | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                     | 126                           | 126                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |

el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## Fiestas del Pilar

# La Ofrenda de Frutos abre su plazo de inscripción para los 240 vecinos

El tradicional acto organizado por las casas regionales se abre a la participación de ciudadanos, que representarán a los distritos y barrios rurales de Zaragoza

MARCOS DÍAZ Zaragoza

Ya está abierto el plazo para que los vecinos de la capital aragonesa se inscriban en la Ofrenda de Frutos y así puedan desfilar, por primera vez, de la mano de las casas regionales en esta tradicional actividad que se celebra el 13 de octubre. Serán 240 los zaragozanos que se sumarán como oferentes y, con ello, representarán a los 15 distritos y 14 barrios rurales de la ciudad. Con esto, el ayuntamiento y la federación de las casas regionales, organizadora de la ofrenda, cumplen uno de los acuerdos alcanzados entre ambas partes, después de que el colectivo renunciara a instalar sus puestos en la plaza Aragón.

Volviendo a la ofrenda, será el 26 de septiembre, a las 14.00 horas, cuando cierre el plazo para que cualquier vecino se inscriba. Para ello, deberá enviar un correo electrónico a la dirección habilitada para tal efecto. En él deberá indicar su nombre y apellidos, fecha de nacimiento, número de móvil, dirección de correo y el distrito en el que está empadronado. Este último dato resulta clave, pues el plan que ha trazado el consistorio contempla que estén representados los 15 distritos y los 14 barrios rurales. Por ello, reservará un mínimo de cuatro



La Ofrenda de Frutos, a su paso por la calle Alfonso, el año pasado, en Zaragoza.

plazas para cada uno y el resto de oferentes se distribuirán de forma proporcional a la población de cada núcleo. Las solicitudes se atenderán en estricto orden de llegada.

Otra de las exigencias de esta actividad es que sus participantes vistan un traje regional y que porten frutos que luego se donarán. Estos vecinos, además, desfilarán inmediatamente después de las casas regionales, que el año pasado sumaron más de 70 grupos en la ofrenda.

Entre las novedades que incor-

pora este año también está el momento de su inicio, a las 10.30 horas, 30 minutos antes de lo habitual. Y, en virtud del acuerdo entre la federación y el consistorio, el día 12 de octubre el escenario de Goya de la plaza del Pilar acogerá una muestra folclórica que, según precisaron ayer desde el primer organismo, durará cuatro horas. «Todas las casas regionales están implicadas, me consta que muchas de ellas también a través de sus gobiernos autonómicos», destacó ayer la concejala de Cultura, Sara Fernández. También se refirió a la posibilidad de que en 2025 vuelvan los puestos de las casas regionales: «No sé si el año que viene realmente nos podremos plantear otros espacios y recuperar las casetas», afirmó, recordando que el acuerdo alcanzado abarca solo las fiestas de este año.

Desde la federación indicaron que sienten el hecho de que la feria no se celebre en 2024 y precisaron que, por el momento, barajan diferentes opciones de cara a los Pilares del año que viene.

## Política municipal

## Vox pedirá una comisión de investigación por el convenio con El Olivar

EL PERIÓDICO Zaragoza

Andreea Vornicu

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, avisó ayer de que mientras esta formación política esté en el consistorio «no permitirá irregularidades» con el Estadio Miralbueno El Olivar y anunció que defenderá en el próximo pleno la creación de una comisión de investigación para aclarar si se ha cometido algún tipo de irregularidad en el convenio con esta entidad deportiva.

Su finalidad será «comprobar» si las cesiones de uso de las instalaciones otorgadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a El Olivar, con posterioridad a la firma del convenio, lo han sido con publicidad, concurrencia y equidad en sus condiciones con respecto a otras concedidas anteriormente.

Según recordó, en enero de 2023 Vox presentó una moción solicitando, sin éxito, la constitución de una comisión de investigación para aclarar las dudas que suscitaba la tramitación del convenio. «Sin embargo en los últimos meses, los grupos de la oposición han empezado a formular preguntas derivadas de la ejecución de aquel convenio, que también a ellos, con toda evidencia, empieza a parecer sospechoso», añadió.

Ebrópolis

## Aniversario de la asociación

# Ebrópolis celebra tres décadas dedicadas al impulso de Zaragoza

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN recibe un diploma acreditativo de su compromiso con la ciudad en la gala desarrollada en el Auditorio

EL PERIÓDICO Zaragoza

Más de 200 personas acudieron ayer al Auditorio de Zaragoza para celebrar el trigésimo cumpleaños de Ebrópolis, la Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su Entorno. Entre los asistentes, no podían faltar representantes de las entidades socias, alcaldes y concejales de los municipios del área metropolitana y los expertos y profesionales de diferentes ámbitos que han colaborado a lo largo de las tres últimas décadas en la tarea de hacer ciudad.

El presidente de Ebrópolis, Carlos Gimeno Casado, consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, destacó los «honorables» objetivos perseguidos por la asociación en sus treinta años de vida. Y el coordinador general de Ebrópolis, Miguel Zarzuela, resaltó la creación de un Observatorio



Representantes de 13 entidades fundadoras de Ebrópolis.

Urbano «estable, fiable e independiente». Además, a lo largo del acto la asociación entregó un diploma acreditativo de su compromiso con la capital aragonesa y los municipios de su entorno a sus socios, entre ellos, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. ■ 16 | Aragón el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## MATEO VALERO

## Director del Barcelona Supercomputing Center

El ingeniero nacido en Alfamén en 1952 ha sido reconocido por EL PERIÓDICO DE CATALUÑA con la primera edición del premio Barcelonés del Año

## «Tras nuestro superordenador no hay una sola persona, sino mil»

VALENTINA RAFFIO

Barcelona

 Su currículum y su lista de reconocimientos es impresionante. Sin embargo, si usted tuviera que empezar a escribir su historia, ¿por dónde empezaría?

 Yo me considero, ante todo, un profesor de arquitectura de computadores y el director del Barcelona Supercomputing Center. Mi historia empieza en un pequeño pueblo de Zaragoza, Alfamén, donde nací y empecé mis estudios. Llegué a Barcelona en el año 74 para seguir estudiando y desde entonces aquí estoy, en la que ahora es mi querida ciudad.

#### – ¿Qué lo motivó a dedicarse al diseño de ordenadores?

— Fue por puro azar. Yo venía de estudiar telecos y, sinceramente, no me gustó ninguna asignatura. En el último curso, ya en Barcelona, tuve la suerte de coincidir con un profesor, Thomas Lane, que me inspiró a dedicarme al diseño de procesadores cada vez más rápidos y a la construcción de superordenadores. Fue entonces cuando me di cuenta de que eso era lo mío.

#### Hay quien lo define como el padre de la supercomputación en España.

 La verdadera joya de la corona de la ciencia española es el Barcelona Supercomputer Center y este proyecto no vade una sola persona sino de un equipo de más de 1.100 profesionales. Y sí, yo sé que he sido de los impulsores de todo esto pero, al menos para mí, mi mayor logro es dar ejemplo en el trabajo.

#### – ¿Cuál es la mayor alegría que se lleva de su trabajo en este centro?

 Soy un enamorado de mi trabajo y mi mayor éxito es ver triunfar a mi equipo. Ver, por ejemplo, cuando a un doctorando le aceptan su primer artículo, cuando le otorgan un premio o cuando lo fichan de una gran empresa.

 Viendo el MareNostrum 5 a sus espaldas me pregunto cómo era el primer superordenador con el que



El aragonés Mateo Valero.



## Debemos exigir una regulación clara de la IA y no dejarla en manos de los niñatos de Sillicon Valley

inició este proyecto.

 — El primero lo instalamos en mi despacho. Era una máquina pequeña, un poco más grande que una silla. Veinte años más tarde dimos el salto al MareNostrum 1 y ya entonces nos las tuvimos que ingeniar para encontrar un espacio para colocar una maquinaria de más de 120 me-

tros cuadrados. El rector de aquel entonces, Josep Ferrer Llop, sugirió instalarlo en la capilla de la Torre Girona y desde entonces allí hemos ido colocando varias generaciones de superordenadores. El último, el MareNostrum 5, ya tuvimos que ubicarlo en otro lugar porque no cabía.

#### – ¿Cómo ha cambiado la tecnología desde el primer superordenador hasta ahora?

 Ha cambiado una barbaridad. El MareNostrum 5 es 10.000 veces más rápido que el primer superordenador que instalamos aquí en 2004. En cuanto a capacidad de ejecutar herramientas de inteligencia artificial, la actual máquina es entre 50 y 100.000 veces más rápida que la primera que tuvimos. Y te voy a decir más. Cada uno de 4.500 chips que tiene esta parte del MareNostrum es, en tan solo 10 centímetros cuadrados de silicio, tres veces más potente que el primer superordenador del centro, que en su día fue el cuarto más importante del mundo.

Ferrán Nadeu

#### — Una parte de la magia de este centro se explica por sus tecnologías punteras pero otra son los proyectos que nacen aquí.

- Así es. Aquí trabajamos más de 1.100 personas y hay miles de proyectos en marcha. Entre los más importantes están los centrados en la creación de gemelos digitales, es decir, una representación virtual de algo que queremos estudiar, analizar o mejorar. Hay equipos que trabajan en gemelos digitales del cuerpo humano, para estudiar enfermedades y encontrar nuevos tratamientos, o de la Tierra, para estudiar el impacto del cambio climático y buscar posibles soluciones.

#### — Muchos de estos trabajos serían imposibles sin inteligencia artificial. ¿Estamos ante una gran revolución científica?

 Sí. La inteligencia artificial está cambiando la forma de hacer ciencia. Ahora, los mejores centros de investigación son los de supercomputación donde se utiliza IA para atacar problemas que de otra forma serían imposibles de resolver.

#### ¿Le preocupa a usted que la inteligencia artificial avance de forma descontrolada?

 Para mí hay un dato clave. Mientras no se construyan chips más potentes y tengamos la capacidad de desconectar la inteligencia artificial, no hay peligro. Por lo demás, necesitamos desarrollar un marco ético y regulación para evitar que esto se vaya de madre. No soy extremista, pero la ciudadanía debe reclamar una regulación clara al respecto y no dejarlo todo en manos de los niñatos de Silicon Valley.■

## El sector agroalimentario

# Zaragoza acogerá los 'Oscar' del porcino, que reunirán a mil personas

Los Premios Porc D'Or se entregarán el próximo 29 de noviembre en el Auditorio, una cita que se celebra en la ciudad por segunda año

J. H. P. Zaragoza

Los premios Porc d'Or de Capa Blanca, que nacieron con el objetivo de premiar la profesionalidad, el esfuerzo y la labor que realizan las granjas de porcino, volverán a ce-

lebrarse en Aragón, líder nacional en la producción de cerdo con una cabaña de 10 millones de animales. La edición número 31 de estos galardones tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en la ciudad de Zaragoza, que será la segunda vez que sea sede de este gran evento -la anterior fue en 2013 - y la ter-

cera que la cita tiene lugar en la comunidad, ya que en 2019 fue en Huesca.

El Auditorio de la capital aragonesa es el escenario elegido para acoger el gran acontecimiento anual del sector porcino, un acto que será seguido ante la atenta mirada de cerca de un millar de personas que asistirán, entre ganaderos, veterinarios y técnicos, así como representantes de la administración y de las asociaciones sectoriales.

Los premios Porc d'Or de Capa Blanca fueron creados en 1994 como una iniciativa del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA), dependiente de la Generalitat de Cataluña, para premiar los esfuerzos de una industria que afrontaba retos y transformaciones importantes. En 2017 se crearon los premios Porc d'Or Ibérico con la misma finalidad.

La gala, que será conducida por los periodistas aragoneses Carolina González y Enrique Checa, está coorganizada por Interporc, la asociación interprofesional del porcino de capa blanca. El patrocinador principal (partner) es Ceva

Salud Animal, mientras que los patrocinadores premium son Banasegur, Farm Faes, IFR, Opp Group y Semen Cardona.

Cerca de un centenar de granjas serán nominadas para optar a llevarse una de las estatuillas de los conocidos como los Oscars del porcino de oro, plata y bronce en función de tres criterios productivos y clasificadas en cuatro categorías por su censo. El jurado ya ha elegido a los aspirantes, que se darán a conocer en los próximos días.

Aragón fue precisamente el gran triunfador de la pasada edición, con 13 estatuillas, cuatro de ellas de oro (entre ellos 1 por el nuevo premio al manejo en lactación), tres platas y cinco bronces, además el galardón a la Sostenibilidad concedido por el Ministerio de Agricultura.

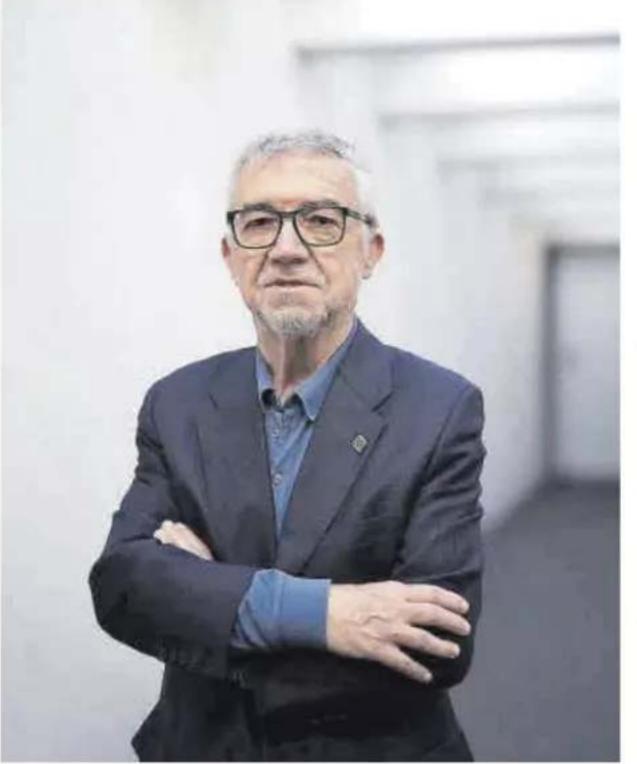

el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## Operación en el polígono Empresarium

## Panattoni reconvertirá la antigua Tata Hispano en una gran planta logística

La promotora compra al grupo Tata Motors una parcela de 11,4 hectáreas donde estudia levantar una planta de 5 hectáreas para un cliente final aún por definir

JORGE HERAS PASTOR Zaragoza

El polígono Empresarium vuelve a protagonizar una de las mayores operaciones inmobiliarias del año en Zaragoza, que además saca del olvido una histórica industria zaragozana que desapareció hace una década. La multinacional Panattoni ha comprado la antigua planta de Tata Hispano, que estaba dedicada a la fabricación de carrocerías de autobuses y autocares, para levantar un gran proyecto logístico que todavía no tiene destinatario final. La parcela, que antes era propiedad del grupo indio Tata Motors, cuenta con una superficie total de 11,4 hectáreas (114.000 metros cuadrados).

Panattoni, promotora inmobiliaria líder en el sector logísticoindustrial a nivel europeo, ofrecerá la posibilidad de construir en este espacio un almacén de hasta 5,4 hectáreas (54.000 metros cuadrados), que podrá adaptarse a las necesidades de un solo cliente o de varios inquilinos, ya que podrá dividirse en módulos. La inversión podría rondar los 50 millones de euros, incluyendo la cuantía de la compra de los terrenos.

El inmueble tendrá una altura libre mínima de 10,5 metros y podrá incluir un edificio de oficinas



Recreación de la nave que Panatonni plantea levantar en la antigua planta de Tata Hispano, en Empresarium.

representativas. Además, dispondrá de 70 muelles para camiones y 4 para furgonetas, así como una zona de aparcamiento con 480 plazas.

Se trata del cuarto proyecto de Panattoni promueve en la capital aragonesa y el de mayores dimensiones de todos ellos. Supone un paso adelante en su apuesta por esta ubicación tras los tres desarrollos anteriores que ha hecho en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), donde ha impulsado instalaciones que superan los 40.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Uno de ellos tiene como inquilino a Amazon con su central de repartos de última milla.

El nuevo proyecto de Empresarium será construido a riesgo, es decir, no hay cerrado ningún acuerdo de arrendamiento con ninguna empresa. «Este proyecto supone una excelente opción para empresas que buscan una ubicación estratégica con excelentes conexiones logísticas y una infraestructura moderna y flexible», señalaron desde la inmobiliaria de origen estadounidense.

## Empresarium, en alza

El polígono Empresarium, situado junto al barrio rural de La Cartuja y a solo 10 kilómetros del centro de la ciudad, ha emergido en los últimos años como una de las áreas de más interés para los inversores. En este sentido, destaca la compra de 147,8 hectáreas realizada por Amazon Web Services (AWS) para instalar centros de datos, unos suelos que eran propiedad de Forestalia.

«Zaragoza representa una gran oportunidad para las empresas que busquen posicionarse en uno de los centros logísticos más estratégicos de España a unos precios de alquiler muy competitivos» afirma en un comunicado Gustavo Cardozo, director general de Panattoni para España y Portugal. A su juicio, la capital aragonesa se ha consolidado como «un núcleo clave» en el país, gracias a sus «excelentes conexiones» con las principales ciudades españolas y rutas europeas.

«Este es nuestro cuarto proyecto en Zaragoza, lo que demuestra

## Se trata de su cuarto proyecto en Zaragoza y el mayor de todos, con una inversión de unos 50 millones

nuestra confianza en el gran potencial de la región», agrega. «Tanto nuestros clientes como nosotros hemos visto cómo la ciudad se ha convertido en un motor logístico e industrial, y continuamos apostando por su crecimiento», destaca el directivo.

El nuevo proyecto de Panattoni contará con la certificación Breeam Excellent, asegurando altos estándares en construcción sostenible. Las instalaciones estarán equipadas con iluminación LED, placas solares, cargadores para vehículos eléctricos y aparcamientos para bicicletas. También se crearán zonas verdes para el bienestar de los empleados, reforzando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad y el bienestar en el entorno laboral.

## Seguridad laboral

## Denuncian a Coferdroza por irregularidades en el almacenamiento de cloro

CCOO recurre a la Inspección de Trabajo por el «riesgo» que existe para la salud de la plantilla

EL PERIÓDICO Zaragoza

CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la empresa Coferdroza por «graves irregularidades» en el almacenamiento de cloro y gases inflamables incompatibles (propano, gas licuado o oxígeno).

«A pesar del grave riesgo que supone tanto para la plantilla como para el entorno de Zuera, la empresa se niega a la paralización de la actividad laboral», asegura el sindicato en un comunicado difundido ayer.

El pasado 17 de septiembre, CCOO asegura que comunicó a la dirección de Coferdroza estas presuntas irregularidades solicitando la paralización de la actividad laboral hasta que la empresa adecuase el almacenamiento de estos materiales. Además, el sindicato solicitó información sobre el tipo de autorización que la compañía dispone para el almacenamiento de productos químicos. «La empresa no sólo no ha paralizado su actividad, sino que tampoco ha informado al sindicato de la totalidad de productos químicos que almacena ni de las autorizaciones que dispone por parte del Gobierno de Aragón», señala la central. ■

## Siniestralidad laboral

CCOO Aragón



## Protesta por las 24 muertes en el trabajo

Los sindicatos UGT y CCOO Aragón organizaron ayer una nueva protesta para exigir medidas contra la elevada siniestralidad laboral en Aragón, que se ha cobrado ya 24 vidas en lo que va de año. 18 | Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024 el Periódico de Aragón

## Siniestralidad vial

## Muere un futbolista del Belver tras chocar contra un camión en Zaidín

El jugador, de 24 años, se dirigía a entrenar con el equipo • El conductor del vehículo en el que viajaba resultó herido grave y está ingresado

EL PERIÓDICO Zaragoza

Un nuevo accidente mortal en las carreteras aragonesas se cobró ayer la vida de un joven de 24 años y vecino de la ciudad de Lérida en la A-1234, la carretera que une Fraga con Monzón, a la altura del término municipal de Zaidín. Según confirmó la Federación Aragonesa de Fútbol, el fallecido se trata de Erick Luian, futbolista del CD Belver de Primera Regional, que iba junto a su compañero Arnau a entrenar cuando se produjo el fatal suceso. Era boliviano, tenía nacionalidad española y hacía tres años que jugaba en el club del Bajo Cinca.

El choque entre un turismo y un camión articulado se produjo a las 20.03 horas de este martes por alcance y dejó un balance de un fallecido, que era el copiloto del coche, un herido grave (el conductor, de 28 años) y un ileso (el camionero).

El conductor del turismo fue atendido por los servicios de emergencias en el lugar del accidente y después fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Arnau Vilanova de Lérida. Su vida no corre peligro pese a la gravedad de las heridas. Por su parte, el copiloto fallecido fue trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza. El conductor del camión resultó ileso, siendo un varón de 54 años y vecino del Campo de Cariñena.

Tras conocerse el trágico accidente el club lanzó un emotivo comunicado de condolencias: «Nunca pensé que te escribiríamos estas palabras y toca hacerlo con el corazón roto, eras una persona ejemplar en el club, en la calle, bondadoso, nunca hubo una frase más alta que otra. Te hacías querer por tus compañeros, por tu directiva (eras nuestro gordito), y ahora nos dejas desolados, no tenemos consuelo para todo lo que ha pasado en apenas un minuto y en pensar que no volveremos a disfrutar mas de ti», comienza la carta.

«Jugador, amigo, persona de bondad, esta casa siempre te re-



Imagen del accidente mortal que se ha cobrado la vida de Erick, el futbolista del Belver.

## Adelantamientos

## Aragón acoge los dos tramos más peligrosos

Aragón se encuentra entre las comunidades autónomas con más accidentes de tráfico por adelantamientos en vías convencionales y tiene los dos tramos con más siniestralidad de toda España. Son la carretera N-232 entre los kilómetros 204 y 221 (aproximadamente entre El Burgo de Ebro y el enlace con la autopista ARA-1) y la N-230 entre Viñal y Viella, una vía que serpentea entre Aragón y Cataluña.

La primera de ellas, que se encuentra en fase de desdoblamiento para reducir la siniestralidad vial, según datos del estudio se cobró la vida de cinco personas entre 2013 y 2022, dejó diez heridos graves y dos heridos leves en un total de cinco accidentes con víctimas. La mayoría en colisiones frontales. En la N-230 hubo cuatro muertos, dos heridos graves, uno leve y también cinco accidentes con víctimas. En este caso los accidentes fueron por salidas de la calzada.

A pesar de la evolución positiva en el número de accidentes en los últimos años, según constata el estudio Los conductores españoles ante el adelantamiento en carretera convencional: accidentalidad y percepción (2013-2022), realizado por la fundación Línea Directa en colaboración con la fundación Española para la Seguridad Vial, aún hay un amplio margen de mejora a la hora de realizar esta maniobras al volante. De hecho, el 46% de los automovilistas de Aragón reconoce que han adelantado alguna vez sobrepasando los límites de velocidad y el 32% afirma haber adelantado existiendo una línea continua. ■

cordará por ser como eras. Vuela alto amigo. Esperamos que nos acompañes allá donde estés y nos des la fuerza que necesitamos, nosotros siempre te llevaremos en el corazón. Familia del CD Belver. Te queremos. Nuestro más sentido pésame a la familia en estos momentos tan duros para todos. Siempre», prosigue.

Además, el club también quiso acordarse y mandar un mensaje de ánimo a Arnau, el conductor del coche, que se encuentra ingresado en el hospital Arnau Vilanova de Lérida: «Siempre has sido un tío valiente y ahora no va a ser menos, todos sabemos que vas salir de esta campeón... todavía te queda mucho por hacemos disfrutar del fútbol. Te mandamos todo nuestro cariño y te deseamos una pronta recuperación, te esperamos en casa».

La Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) también lanzó un mensaje de condolencias y la cuenta del Real Zaragoza en X reflejó este mensaje: «Desde el Real Zaragoza queremos mostrar nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de Erik, así como al CD Belver». ■

## Investigación

## La Policía busca a tres hombres en Zaragoza por una posible agresión sexual

EL PERIÓDICO Zaragoza

Guardia Civil

La Policía Nacional busca a tres hombres sospechosos de una posible agresión sexual en grupo en Zaragoza. Una amiga de la víctima que sufrió los abusos llamó al 112 el pasado lunes y la Policía Local de Zaragoza se ocupó de localizar a la mujer agredida en una nave abandonada y solicitar asistencia sanitaria para la misma.

La Policía Nacional confirmó ayer que hay una investigación en marcha para esclarecer el caso por parte de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) y que de momento no se han producido detenidos.

Según informó Heraldo de Aragón la víctima de los abusos avisó a través de varios mensajes a su amiga cuando estaba siendo agredida en una zona despoblada de la capital aragonesa. Esta alertó a los servicios de emergencia y fue una patrulla de la Policía Local de Zaragoza la encargada de localizar poco tiempo después a la víctima, inconsciente y semidesnuda, en una de las naves de la calle Río Ara, en la parte de atrás de la avenida Cataluña.

Los supuestos agresores serían tres varones que se encuentran desaparecidos sin que se haya producido todavía ninguna detención. La víctima se encuentra ingresada en un centro hospitalario y su testimonio será fundamental para esclarecer los detalles del caso.

Aragón es la comunidad española que registra el mayor aumento porcentual de la criminalidad durante el primer semestre del año según los datos del Ministerio del Interior. En concreto, creció un 8,2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el apartado de delitos contra la libertad sexual, las agresiones con penetración han pasado en estos meses de 47 a 48 (un 2,1 % más) y el resto de delitos contra la libertad sexual han bajado un 8,7% al pasar de 172 a 157.

Aragón | 19 el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## **Audiencia Nacional**

## Los acusados por la bomba a El Corte Inglés piden ser absueltos en el caso

Visto para sentencia el juicio contra Ata y Zaldúa en el que la Fiscalía reclama 167 años de cárcel

EL PERIÓDICO Zaragoza

Los exmiembros de ETA Mikel Carrera Sarobe, alias Ata, y Miren Itxaso Zaldúa, Sahatsa, reclamaron ayer su absolución en el juicio en el que están acusados de organizar cuatro atentados con el comando Basajaun de la banda terrorista, entre ellos el de El Corte Inglés de Zaragoza en junio de 2002. El proceso quedó visto para sentencia en la Audiencia Nacional con los informes finales de las defensas de ambos acusados, quienes negaron haber ordenado los cuatro atentados y descartaron hacer uso de su derecho a la última palabra.

La abogada de Carrera Sarobe señaló que en el proceso no discute la pertenencia de su representado a ETA, algo que él mismo ha reconocido. En su opinión se tiene que tener en cuenta que el terrorista «ha negado expresamente» su participación concreta en los hechos encausados. «No reconoce haber contribuido ni de manera directa, ni tampoco de haber facilitado instrucciones ni material para la ejecución de estos atentados», precisó.

Dicho esto, expuso que en este caso «no hay ninguna prueba directa» de su posible participación. «No existen ningún tipo de vestigios, no hay testigos directos, no hay grabaciones, no se recabaron huellas ni restos genéticos, no hay absolutamente ninguna prueba directa que lo vincule con los mismos», indicó su abogada, para añadir que la Policía no ha aportado indicios sólidos de culpabilidad.

El que fuera integrante de ETA, que ya reconoció en otro juicio su integración en Basajaun, declaró que ese comando no tuvo «ninguna» participación en esos atenta- La defensa de los dos, además de incidir en que Zaldúa nunca estuvo integrada en dicha célula.

La defensa de Zaldúa solicitó igualmente una sentencia absolutoria, sosteniendo que no se ha demostrado en las tres sesiones que ha durado el juicio su implicación en los hechos. Su abogado manífestó que se pretende condenar «a unos responsables de un comando de los que no se conocen ni sus nombres, ni sus componentes, ni su actividad» y «atribuir la responsabilidad en bruto sobre algunas acciones que no coinciden en fechas» o que se basan en pruebas



Evacuación de El Corte Inglés de Zaragoza tras la bomba de ETA en 2002.

etarras asegura que no existen pruebas que les vinculen con la explosión

que en su opinión no se han presentado en el juicio.

En su declaración, Sahatsa admitió que estuvo integrada en ETA como militante desde 2004 y negó que perteneciese al comando Basajaun. Además, afirmó que nunca realizó acciones armadas y que su función consistía en realizar accio- se hizo explotar un coche bomba nes de correo y, posteriormente, encargarse de un almacén de explosivos y armas.

La Fiscalía, en cambio, sí consideró demostrada la participación de los dos terroristas en esos atentados como coordinadores de Basajaun, por lo que pidió que sean condenados a 167 años de prisión. En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, imputa a ambos acusados varios delitos de estragos terroristas, lesiones, robo de vehículo y falsedad en documento público.

El atentado en Zaragoza se produjo el 21 de junio de 2002, cuando en los aparcamientos subterráneos de El Corte Inglés, donde hubo varios heridos (en particular un vigilante jurado) y abundantes daños materiales.

El Periodico

Los otros atentados por los que están siendo juzgados son la colocación de un coche bomba en la Universidad de Navarra, en Pamplona, que al explotar el 22 de mayo hirió a una mujer y a dos policías. Además, el 29 de noviembre de ese mismo año, la organización hizo estallar en Navarra sendos artefactos, uno en la empresa Ultracongelados Virto en Azagra y otra en Uvesa, en Arguedas.

## Seguridad vial

## Multa por ir drogado en patinete por el carril bus de Zaragoza

El detenido, que circulaba en dirección contraria, portaba cuatro bolsas llenas de 'tusi', dos teléfonos móviles y 520 euros en efectivo

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza arrestó y multó el martes a un joven de 26 años como un presunto autor de un delito contra la salud pública y otro por tráfico de drogas. J.D.H.R

circulaba drogado en un patinete por un carril bus en el centro de la capital aragonesa en dirección contraria.

Los agentes le dieron el alto junto a la calle Cerezo y durante el desarrollo de la actuación policial le fueron intervenidas cuatro bolsas de plástico que contenían Tusi en cantidad superior a la permitida para el autoconsumo. Además, portaba dos teléfonos móviles y 520 euros en efectivo.

Tras someterse a la prueba para la detección de drogas en la conducción, el joven detenido ofreció un resultado positivo en anfetamina y metaanfetamina.

## Seprona

## Liberadas 115 tortugas de una red de tráfico

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al tráfico ilegal de tortugas entre Aragón y Cataluña, con el decomiso en Tarrasa de 115 ejemplares protegidos de este animal y de 5 camaleones, que deja un total de seis investigados.

Según informó ayer el instituto armado, la investigación comenzó en 2022 a raíz de una inspección en una tienda de Zaragoza en la que descubrieron un ejemplar de tortuga rusa a la venta sin ningún tipo de marcado o identificación, y con documentación falsa.

La investigación policial condujo hasta un almacén mayorista donde la Benemérita localizó 115 tortugas y 5 camaleones con documentación falsa.

## Teruel

## Elson podrá lanzar en octubre drones a la estratosfera desde el aeropuerto

El consorcio adjudica la concesión de la nave del antiguo cuartel del Ejército en Caudé durante 25 años (y otros 10 prorrogales) a esta empresa británica

M. C. L. Zaragoza

Una nueva empresa aterrizará en el aeropuerto de Teruel. La compañía británica Elson Space, cuya actividad está relacionada con el sector aeroespacial y las naves no tripuladas en la estratosfera, se ha hecho con la concesión durante 25 años de una nave de 1.500 metros cuadrados en el aeródromo de Caudé, justo donde se hallaba el antiguo cuartel del Ejército. Desde allí planea construir, lanzar y pilotar drones en unas instalaciones que empezará a equipar en el mes de octubre, cuando se formalice la concesión del contrato.

La compañía ha trabajado con sigilo durante los últimos meses para preparar este proyecto aeroespacial que se ubicará en una estructura sufragada por el consorcio del aeropuerto (formado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Teruel) en la que se han invertido 1,6 millones de euros.

El consorcio adjudicó ayer el citado contrato a la única empresa que se presentó al concurso público, y en el mismo se recoge que la adjudicataria deberá pagar un canon de 53.755 euros al año, lo que eleva el montante a 1,34



Una aeronave en el aeropuerto de Teruel, vista desde un hangar.

millones de euros durante los 25 que tendrá vigencia la concesión de las instalaciones. El acuerdo de concesión es prorrogable otros 10 años adicionales.

Durante los primeros años de actividad, la compañía pretende desarrollar una fase de investigación previa a la actividad comercial, que podría comenzar en el año 2028 con una plantilla de unos 34 ingenieros y técnicos. Esa será la fase inicial, ya que el diseño de la nave permite la ampliación modular de la misma, lo que

posibilita futuras ampliaciones.

La promotora del proyecto es la filial española de Elson Space, una compañía fundada por Andy Elson, un empresario y aventurero británico que ha trabajado de la mano de multinacionales de Sillicon Valley. En una visita a Teruel en 2023, señaló que la provincia es un emplazamiento idóneo para las actividades aeroespaciales por la climatología del entorno.

Eso motivó también la llegada de Sceye, la compañía que operará dirigibles desde un hangar del aeropuerto que el consorcio está construyendo tras una inversión de 36,5 millones de euros (sin IVA) con un plazo de ejecución de 20 meses. Esta empresa realizó en el mes de agosto su primer vuelo diurno completo en la estratosfera mientras permanecía sobre una zona de operaciones. El objetivo de Sceye es poner en marcha en Teruel el primer estratopuerto de España, según se anunció en julio de 2022, un ambicioso proyecto cuya actividad se prevé iniciar en 2026. ■

## Bajo Aragón

## El Curso de Periodismo de Alcañiz analiza la información de viajes

EL PERIÓDICO Zaragoza

Angel de Castro

La localidad de Alcañiz (Teruel) se convertirá entre hoy y mañana en la capital de la información de viajes y gastronomía con la celebración de la sexta edición del Curso de Periodismo Especializado, en el que participan periodistas y divulgadores de referencia nacional.

La inauguración será hoy a las 9.30 horas en el teatro municipal a cargo del consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco; el presidente de la DPT Joaquín Juste; el alcalde, Miguel Ángel Estevan; y la directora del curso, la periodista Eva Defior.

Tras la bienvenida y apertura institucional comenzarán las ponencias, charlas y mesas redondas que, en estos dos días, darán la palabra a figuras clave del periodismo español como Rosa María Calaf, David Jiménez, Paco Nadal, Tino Soriano o Miguel Ángel Tobías.

También contará con representantes del periodismo gastronómico y de viajes aragonés como Lourdes Funes, Raquel Jiménez, David Remartínez y Juan Barbacil, entre otros.

Será mañana cuando se entregue el premio Pilar Narvión 2024 a Rosa María Calaf. ■

Ayuntamiento de Ainsa

## Sobrarbe

# Aínsa recupera la antigua casa del médico para usos sociales

El consistorio ha ampliado el inmueble con una inversión de 90.000 euros y contempla habilitar un centro de día para personas mayores

EL PERIÓDICO Zaragoza

Las obras de rehabilitación de la antigua casa del médico de Aínsa, en las que el ayuntamiento ha invertido 90.000 euros financiados con el plan de Obras y Servicios

provincial y con fondos propios, ya han finalizado.

Los trabajos han permitido la rehabilitación del tejado y el forjado entre plantas y ampliar el primer piso con una terraza hacia la zona sur, todo ello para dedicar el edificio a otros usos, según informó el consistorio.

Este inmueble, típico hasta hace algunas décadas en los pueblos de la zona para acoger a los médicos que acudían a prestar servicio, presentaba importantes deficiencias, lo que llevó a parte de su demolición y a la creación de una infraestructura de dos plantas. En un futuro próximo, servirá para albergar la



Aínsa ha mejorado la estructura de la antigua casa del médico.

base de la ambulancia que se ubica en la capital de Sobrarbe, incluyendo un apartamento que posibilitará la estancia del personal de guar-

dia, las oficinas de servicios sociales y un centro de día de personas mayores, petición muy demandada por este sector de la población.

## Hoya de Huesca

## Ayerbe estudia recurrir el fallo por la posesión de la ermita de Casbas

EL PERIÓDICO Zaragoza

El equipo jurídico del Ayuntamiento de Ayerbe estudia la posibilidad de plantear un recurso a la sentencia que da la razón al Obispado de Huesca sobre la propiedad de la ermita de Nuestra Señora de Casbas de Ayerbe y sus viviendas ane-

La Audiencia Provincial de Huesca ha fallado la sentencia que da la razón al Obispado de Huesca y a la parroquia de Ayerbe sobre la propiedad de la ermita y sus viviendas anejas, en contraposición a lo que argumentaba el consistorio que cree que se la han apropiado de forma fraudulenta al inscribirla a su nombre en el castastro.

«Estamos valorando la situación, tenemos que ver si seguimos adelante, que entiendo que nuestra obligación es hacerlo», indicó ayer el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas.

Por su parte, la Diócesis de Huesca celebró que los tribunales le hayan dado la razón sobre la propiedad de la ermita de Casbas. Así, manifestaron que se pone fin a una controversia jurídica que nunca debería haberse iniciado, al tiempo que desea que se mantenga la concordia habitual con los integrantes de las parroquias y habitantes de la comarca.

## Huesca

## Orduna denuncia a una peña por una agresión machista

La alcaldesa oscense asegura que los socios de la Alegría Laurentina la insultaron durante un acto de las fiestas de San Lorenzo

**EL PERIÓDICO** 

Zaragoza

El Ayuntamiento de Huesca está armando una denuncia contra socios concretos de la peña Alegría Laurentina por lo que consideran agresiones verbales de carácter machista hacia la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, durante el día 10 de agosto, en plenas fiestas de San Lorenzo.

Orduna avanzó ayer que, durante la celebración del patrón de la capital altoaragonesa, vivió varias situaciones de agresión verbal que concluyeron con la intervención de la Policía Local. Según este relato, el día de San Lorenzo, en la plaza de Navarra, un grupo de personas de la peña se acercó a ella y la increpó. «Yo camino sola, no llevo escolta, nunca la he llevado, no la quiero llevar y algunos miembros de la Alegría Laurentina me ven y me vienen a acosar y tanto se enrarece la situación que hay que llamar a la Policía Local», afirmó. La regidora indicó además que existen imágenes para identificar a las personas implicadas.

El desencuentro entre el consistorio y la Alegría Laurentina tiene su origen en el cierre de la sala Jai Alai, sede de esta entidad, por la falta de licencia ambiental y porque la infraestructura del edificio «impide que las personas que vayan allí a un concierto estén seguras», según



La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

manifestó la propia alcaldesa cuando cumplió un año en el cargo.

En este contexto, Orduna pidió a la junta directiva de la peña que condene lo ocurrido para dar ejemplo. La alcaldesa se refirió a estos hechos como «la gota que ha colmado el vaso» en una «escalada de tensión», en la que el tono de la peña hacia el ayuntamiento ha ido aumentando la agresividad a pesar de que «con la ley en la mano» no puede permitir albergar en el salón

conciertos y determinadas actividades porque no reúne las medidas para congregar a un número elevado de personas.

Por otro lado, afirmó que el PSOE va a tener que dar «muchas explicaciones» sobre los pagos que el actual equipo de gobierno ha encontrado entre la documentación del Jai Alai, cifrados en unos 107.000 euros sin estar sujetos a ningún convenio. Consideran que puede ser «malversación de fondos».

## **Bajo Cinca**

## Bancalero anuncia la reorganización del centro de salud de Fraga

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

Jorge Dueso

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, visitó ayer el municipio altoaragonés de Fraga, donde anunció una serie de mejoras organizativas destinadas a optimizar la calidad de la asistencia sanitaria en el centro de salud y el centro de alta resolución Bajo Cinca.

Durante su visita, Bancalero reprochó que la zona de salud de Fraga «ha estado abandonada durante años y necesita inversiones urgentes» y en respuesta a esta situación, se comprometió a mejorar la atención, teniendo en cuenta la disponibilidad de profesionales y las necesidades reales de la pobla-

Una de las principales medidas anunciadas es la reorganización de la atención en urgencias en el centro de salud de Fraga y el centro de alta resolución Bajo Cinca, que actualmente operan de manera separada en el mismo edificio. Este nuevo modelo busca una integración más eficiente de los servicios de urgencias con el objetivo de implementarse en los próximos meses.

El centro de salud de Fraga atiende a cerca de 22.000 usuarios, incluidos 2.900 menores de 14 años. ■

## Confía tu viaje en nosotros





TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

**INICIO DE VENTAS ARAGÓN** 

**ACREDITADOS** 23 y 24 SEPTIEMBRE

MÁS VIAJES 25 SEPTIEMBRE

#### **ACREDITADOS**

Podrá reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

#### MÁS VIAJES

Podrá reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.

azulmarino

new travel

900.373.610 azulmarino.com

## Plena Inclusión

## La voz de la juventud con discapacidad intelectual



El Cermi celebró el primer Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad en

Zaragoza, del 12 al 14 de septiembre.

El Cermi es el movimiento asociativo de las personas con distin-



El Periódico

tos tipos de discapacidad.

En el congreso participaron más de 125 jóvenes con discapacidad de toda España.

El primer día, los participantes visitaron las Cortes de Aragón, en el Palacio de la Aljafería.

Los que no se rinden representaron a la juventud con discapacidad intelectual en el congreso.

Los que no se rinden fue la primera asociación de España formada solo por personas con discapacidad intelectual y forma parte de Plena inclusión Aragón.

Los jóvenes reunidos en Zaragoza defienden los derechos de las personas con discapaci-

on function of tune

#### Integración

Es un espacio promovido por Fundación CAI, Fundación Ibercaja, DFA y Plena Inclusión, con el objetivo de informary dar voz a los principales colectivos de personas con discapacidad y enfermedad mental y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la integración.

CON LA COLABORACIÓN DE:



Fundación Caja Inmaculada renueva su colaboración con Fundación Federico Ozanam para reforzar los programas sociales de la Granja Escuela CAI Torrevirreina

Impulso al programa social de

la Granja Escuela

**CAI Torrevirreina** 

**FUNDACIÓN CAI** 

Zaragoza

El pasado mes de julio, la Fundación Caja Inmaculada (CAI) y la Fundación Federico Ozanam renovaron el convenio de colaboración que mantienen ambas entidades para impulsar las iniciativas socioformativas que desarrolla esta última en la Granja Escuela CAI Torrevirreina, ubicada en el barrio rural zaragozano de Movera.

La Granja Escuela CAI Torrevirreina desarrolla programas sociales dirigidos a menores no acompañados con absentismo escolar y jóvenes extutelados con dificultades para acceder al mercado

laboral. En los casi 36.000 m2 de terreno del que dispone, 3.500 m2 se dedican a residencia, talleres, almacenes y zona de ocio y deporte. El resto de la superficie es tierra cultivable que se utiliza como huerto social y como espacio de granja escuela y tiempo libre.

Desde octubre de 2008, la Fundación Federico Ozanam gestiona el centro, propiedad de Fundación Caja Inmaculada. Actualmente, se programan diferentes actividades desarrolladas en cuatro grandes proyectos:

El 'Centro de Formación' ofrece Programas de Cualificación Inicial (PCI) en carpintería y agricultura, Programa Experiencial con jardine-

ría y dinamización medioambiental a personas en situación vulnerable; también dispone de talleres de albañilería, fontanería, electricidad y horticultura. Este curso 2023/24, han impartido cerca de 5.400 horas de formación a 110 jóvenes. El objetivo del programa, aprender una profesión.

'La Residencia' aloja a jóvenes inmigrantes procedentes del sistema de protección de menores, programa que se lleva a cabo con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). La residencia ofrece alojamiento temporal con pensión completa a jóvenes que se encuentran cursando algún programa formativo o ya en proceso de inserción laboral y búsqueda de empleo hasta estar en condiciones de encontrar una vivienda definitiva por sus propios medios. Durante este período se ha acogido a 15 adolescentes de los cuales 4 han encontrado un empleo y han accedido a una vivienda, cumpliendo el objetivo del proyecto.

También se desarrolla el programa 'La naturaleza más divertida', proyecto de ocio educativo con el que se pretende que los escolares tengan la posibilidad de entrar en contacto con la naturaleza y adquirir hábitos medioambientales.

Por último, el huerto social de 2,5 hectáreas, además de servir como recurso de formación, ha

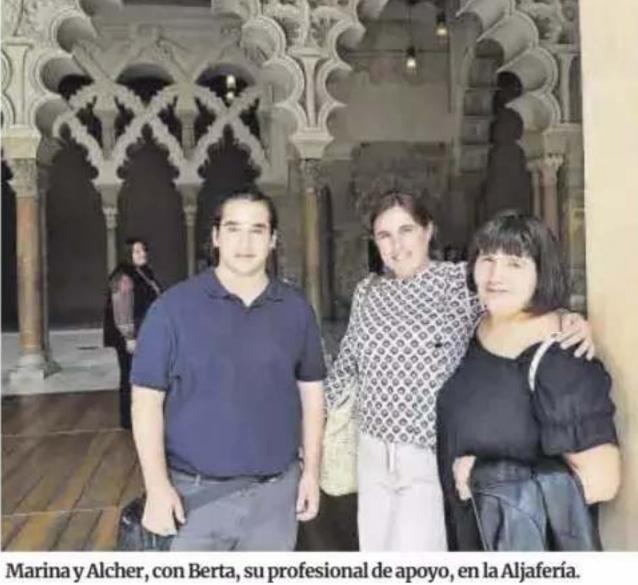





José Luis Pomarón, 9. Zaragoza Aragón, 3. Huesca Ripalda, 5. Teruel www.fundaciondfa.es dad desde sus asociaciones.

En el congreso debatieron sobre las políticas más apropiadas para defender los derechos de la juventud con discapacidad.

Marina Hurtado y Alcher Utrilla representaron a Los que no se rinden en congreso de juventud.

A Alcher le preocupa la discriminación de los jóvenes con discapacidad.

Marina da charlas en colegios e institutos para prevenir el acoso escolar a los estudiantes con discapacidad.

La Fundación ONCE ayuda a Plena inclusión Aragón a contar su trabajo y el de sus entidades en los medios de comunicación. **Fundación DFA** 

## La Fiesta por la inclusión se celebra el domingo

Payasos solidarios, pasacalles, exhibiciones de baile y danza, talleres infantiles y de origami, simultáneas de ajedrez, batucada, concierto de pop-rock y muchas sorpresas. Ya está todo preparado para la XXIV Fiesta Dfa por la inclusión. El Parque de Atracciones de Zaragoza será el próximo domingo el escenario de una jornada para visibilizar la situación de la discapacidad desde un punto de vista festivo, optimista y proactivo.

Jueves, 19 de septiembre de 2024

La Fiesta Dfa llegará un año más cargada de numerosas actividades que aunarán diversión, solidaridad, reivindicación y sensibilización sobre la discapacidad. Como novedades, estará presente por vez primera el escuadrón de Cazafantasmas de Aragón y se estrenarán en la fiesta Danza Killari, con su folklore ecuatoriano, y el grupo musical Segunda Parte, que cerrará la programación. A las 14:00 horas, como es tradición, se leerá un manifiesto por la inclusión por el Patronato de Fundación Dfa y representantes institucionales.

#### **Precios especiales**

La entrada a las instalaciones con la pulsera que permite el acceso a las atracciones durante

CONNECTION - PAYANCH PAYANCH PAYANCH ON ANY AND ANY AN

El Periódico

todo el día tendrá un precio de 11 euros. Las personas con un grado igual o superior al 33%, menores de 5 años y mayores de 65 podrán acceder de forma gratuita, pero deberán adquirir pulsera o ticket en caso de montarse en alguna atracción (a excepción del acompañante de la persona con discapacidad).

En caso de tener un grado de discapacidad igual o superior al 71%, la entrada y la pulsera será gratis para la persona y el acompañante. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada en la página web del Parque de Atracciones de Zaragoza.

# Androin Androin Androin Androin Androin Androin

Fernando Galdámez, presidente de la Fundación Federico Ozanam y Jose Ramón Auría, presidente de la Fundación CAI, firmando el convenio de colaboración.

producido más de 2 toneladas de verduras y hortalizas, que se han destinado al Banco de Alimentos de Zaragoza.

La instalación alberga también dos secciones de la 'Empresa de Inserción', de carpintería de madera y de aluminio, generando 6 puestos de trabajo.

La Fundación CAI apoya, un año más, el proyecto social de la Granja Escuela CAI Torrevirreina impulsando la inserción real al mercado laboral de cientos de jóvenes inmigrantes no acompañados, eliminando estigmas y trabajando valores como la integración, el respeto, la comprensión y la solidaridad.

# La Administración aprende a lidiar con el fin de las tutelas

EL PERIÓDICO Zaragoza

Pérdidas de derechos laborales en convenios colectivos, falta de acceso a la asistencia jurídica gratuita o lagunas normativas en el ámbito tributario o de la Seguridad Social. Estos son solo algunos de los efectos no deseados de la Ley 8/2021, por la que en septiembre de 2021 se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Un informe elaborado por Plena inclusión alerta del riesgo de
retroceso en los derechos adquiridos por el colectivo, tres años
después de la reforma. Una situación que en Aragón se ve además
condicionada por el retraso en la
adaptación del Derecho Foral aragonés a esta nueva legislación,
que no fue aprobada por las Cortes autonómicas hasta este vera-

El problema, a menudo, no reside en la propia ley, sino en su interpretación y aplicación. Por ello, el Aula de Derecho Foral AragoEl Aula de Derecho Foral del Gobierno de Aragón forma al funcionariado en la aplicación de la reforma en materia de capacidad jurídica



Una formación impartida a funcionarios por Plena inclusión Aragón.

nés, organizada por el Instituto Aragonés de Administración Pública y la Dirección General de Desarrollo Estatutario del Gobierno de Aragón, ofreció este miércoles una sesión formativa titulada 'Los principios generales de la reforma del código de Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica y su derecho transitorio'.

Estaban inscritos más de un

centenar de funcionarios autonómicos con formación jurídica y técnica, pero no todos ellos especializados en la materia. Entre las personas participantes hubo letrados de los servicios jurídicos aragoneses, trabajadores sociales, asesores jurídicos...

De la parte más técnica se ocuparon los dos primeros ponentes. Jose Antonio Serrano, catedrático y vocal de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, dio una visión teórica de los principios esenciales que inspiraron la reforma y del diseño de su aplicación transitoria. Por su parte, el letrado especializado en medidas de apoyo a personas con discapacidad e internamientos psiquiátricos Rafael López-Melús Marzo habló de su aplicación práctica.

Cerró las intervenciones Luis Gonzaga, presidente de la Fundación Luis de Azúa, perteneciente al movimiento asociativo de Plena inclusión Aragón. «Las leyes se hacen pensando en favorecer a las personas, pero su aplicación a veces trae unos efectos colaterales negativos», afirma. «He tratado de trasladar a los funcionarios la situación real de las familias en su día a día a la hora de relacionarse con la Administración, tras la reforma», explica. Por ejemplo, las dificultades que entraña que «ahora que ya no puedan presentar una sentencia de patria potestad prorrogada o restituida».







#### Sudokus

| 8 |   |   | 7 |   | 6 |   | 4 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 6 |   |   |   | 9 | 8 |   |
|   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |
|   |   |   | 4 |   |   | 3 |   |   |
| 4 | 9 |   |   |   | 8 | 7 |   |   |
|   |   | 7 |   | 2 |   |   |   | 5 |
|   |   |   |   | 6 | 9 |   |   |   |
| 3 |   |   | 2 |   |   |   |   |   |
|   | 2 |   | 8 | 3 |   | 6 |   |   |

|   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 | 8 |   |   |   | 1 |   |   |
|   | 7 | 1 |   | 6 |   |   |   | 2 |
|   | 5 |   |   | 4 |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   | 7 |   |   | 9 |   |
|   |   |   | 1 |   |   | 7 |   | 5 |
|   | 8 | 4 |   |   | 6 | 9 |   |   |
|   |   | 9 |   |   |   | 3 |   |   |
|   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |

| 3      |   |   | 4 |   |   | 5 |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3<br>5 |   |   |   |   |   |   | 7 |
| 4      |   | 2 | 3 | 5 |   |   | 6 |
| 10     |   |   |   |   |   |   | 8 |
| 9      |   | 4 |   | 2 |   |   |   |
| 1      | 7 |   |   |   | 9 |   |   |
|        |   | 9 |   | 6 |   |   |   |
|        |   | 5 | 2 | 3 |   |   |   |
|        |   |   |   | 1 |   | 7 | 2 |

| £                  | 4                               | 9                        | 9               | 3               | 8                   | *                 | 2             | 6          |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|
| 6                  | S.                              | 8                        | L               | 4               | 2                   | 1                 | 9             | 3          |
| Þ                  | 3                               | 2                        | 6               | 9               | 1                   | 8                 | 1             | 9          |
| 9                  | 9                               | 1                        | 3               | Z               | 6                   | I                 | 8             | 1          |
| 1                  | 3                               | L                        | 8               | 9               | 9                   | ε                 | 6             | P          |
| 8                  | 6                               | 3                        | 1               | 1               | 9                   | 2                 | 9             | 9          |
| 9                  | 1                               | 9                        | Þ               | 8               | E                   | 6                 | L             | 3          |
| 3                  | 8                               | 6                        | Z               | L               | 9                   | 9                 | Þ             | 1          |
| 2                  | Þ                               | 1                        | 9               | 6               | L                   | 9                 | 8             | 8          |
|                    | llor                            | ne l                     | he              |                 | -                   |                   |               | 3          |
|                    | los                             |                          |                 |                 |                     |                   |               | cias<br>(9 |
| le                 | los                             | ге                       | cu              | adi             | 105                 | de                | 9)            | (9         |
| le                 | los<br>adr                      | re<br>ad                 | cu<br>os,       | adi<br>co       | 105<br>In C         | de                | 91            | e9<br>del  |
| le<br>u<br>a       | los<br>adr                      | ad<br>sir                | os,             | co              | n c                 | de<br>ifra        | 9)<br>as ingu | del<br>in  |
| le<br>u<br>a<br>iú | los<br>adr<br>19,<br>me         | ad<br>sir                | os,<br>n re     | co<br>epe<br>un | nos<br>etir         | de<br>ifra<br>nii | 9)<br>as ingu | del<br>in  |
| le<br>u<br>a<br>iú | los<br>adr                      | ad<br>sir                | os,<br>n re     | co<br>epe<br>un | nos<br>etir         | de<br>ifra<br>nii | 9)<br>as ingu | del<br>in  |
| e u a              | los<br>adr<br>19,<br>me<br>a, e | ad<br>sir<br>sir<br>on u | os,<br>en<br>en | co<br>epe<br>un | nos<br>etir<br>ia r | de<br>ifra<br>nii | 9)<br>as ingu | del<br>in  |

887184788

## Seis diferencias





Diferencias: I. La puisera es más larga. Z. Falta la corbata. 3. La lámpara está movida. 4. La mano de ella está movida. 5. La oreja es más grande. 6. Su cabello se más corto

## Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Que produce putrefacción o es causada por ella. Jugarretas.-2: Conectan, relacionan. Metal gris, pesado, duro, dúctil, muy resistente a la corrosión, usado para fabricar material quirúrgico.-3: Atravesar un camino pasando de una parte a otra. Comunidad de salvajes nómadas. Símbolo del indio.-4: Sospecho, creo. Cantidad que se ha de pagar en las aduanas por una mercancia. Letra griega.-5: Ciudad de Turquia. Nombre de consonante. Traje de etiqueta masculino.-6: Igualdad en la altura de las cosas. Ósculo. Provincia de cataluña.-7: Acudir. Emplees demasiado tiempo en hacer algo. Mentecatos.-8: Símbolo del oxígeno. Cama ligera para una sola persona. Propios del oso.-9: Orgánulo filiforme de algunas células que tiene función locomotora o excretora. Expresados verbalmente. En romanos, quinientos.-10: Echarpe. Apriscos cercados. Símbolo del berilio.-11: Conjunto de mujeres de un musulmán. Onomatopeya que imita el maullido del gato. Faltos de juicio.-12: Abreviatura de atmósfera. Contesté. Voz al teléfono.-13: Cabeza de ganado. Aderezo líquido de algunas comidas. Bodegas.-14: Sepulcro magnífico y suntuoso. Que tira a rojo.-15: Equivocado. Abrelatas.

VERTICALES.- 1: Seguidor de una secta. Encanto o gracia de una persona.-2: Liar. Beber vasos de vino.-3: Formaciones córneas de que está cubierto el cuerpo de las aves. Remar hacia atrás. Punto cardinal.-4: Bol. Lugar en que se trabaja una obra de manos. Voz arriera.-5: Sube la bandera en el mástil. Derribé. Taberna.-6: Elevada de precio. Equivocación. Pasa de dentro afuera.-7: Partícula negativa. Preposición que significa después de. Ocupación, oficio.-8: Símbolo del azufre. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Digno de aversión.-9: Gira, viaje. Nacida en Soria. Abreviatura de arroba.-10: Saco o talega que llevan regularmente los pobres, pastores y caminantes para las cosas comestibles u otras de su uso. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Símbolo del rubidio.-11: Voy caminando. Imite las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas. En la antigua cirugía, líquido seroso de algunas úlceras malignas.-12: Letra griega. Violenta exaltación y perturbación del ánimo. Pimiento americano.-13: Símbolo del sodio. Hijos de los tíos de alguien. Nombre de varón.-14: Allanados. Golpe de una bola.-15: Relativas al sonido. Deshuesar.

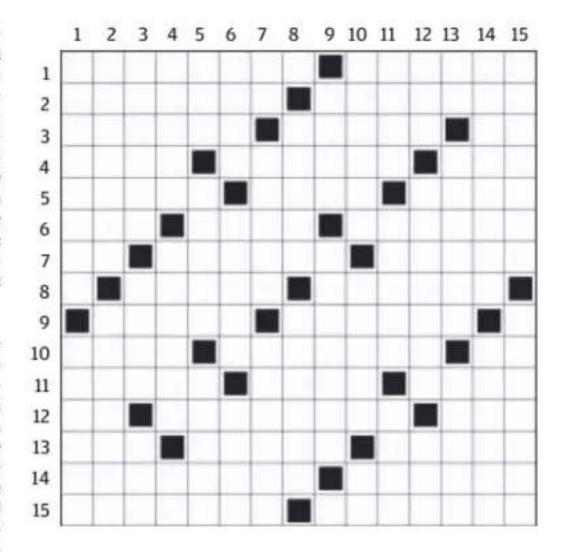

subcuadrícula de 3x3

Solución sólo horizontales.-1: Sépticas, Faenas.-2: Enlazan, Tántalo.-3: Cruzar, Horda, In.-4: Temo, Adeudo, Psi.-5: Adana, Erre, Frac.-6: Ras, Beso, Lérida.-7: Ir. Tardes, Memos.-8: O. Catre, Osunos.-9: Cilio, Orales, D.-10: Chal, Rediles, Be.-11: Harem, Miau, Idos.-12: At. Respondi, Aló.-13: Res, Salsa, Cavas.-14: Mausoleo, Rojiza.-15: Errôneo, Abridor.

## Olafo el vikingo Por Chris Brownie







## **Ajedrez**

Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-De1+

## **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL

El trabajo intelectual se verá favorecido.

Aproveche el día y no deje para mañana lo

que pueda hacer hoy. No demore tampoco ese

cambio que tiene planeado para su familia.

► Si ejercita su ingenio encontrará la forma de obtener mejoras económicas en su trabajo. A la hora de divertirse recuerde que no es necesario gastar una fortuna para pasarlo bien.

GÉMINIS 21 MAYO A 20 JUNIO

➤ Su capacidad de concentración será excelente, lo que le ayudará a conseguir grandes avances en su trabajo. Por la noche deberá controlar su tendencia a los excesos en la mesa.

CÁNCER 21 JUNIO A 22 JULIO
No quiera hacerlo todo en su trabajo. Una charla íntima le permitirá descubrir nuevas facetas en la personalidad de un familiar que le sorprenderán. Entendimiento total con su pareja.

Probablemente habrá problemas de última hora en sus negocios. Tenga calma. Dia favorable para la amistad, sin que ello deba traer gastos extras. Buenas relaciones familiares.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

► No se aferre tanto a sus planes y déjese llevar más por la improvisación. Si tiene hijos pueden causarle algún pequeño problema. Viaje imprevisto a la vista, pero con excelente augurios.

► No desaproveche una nueva oportunidad profesional que es muy probable le surja. Dedicará tiempo a conseguir lo que ambiciona. Hoy se mostrará complaciente con su pareja.

► No sea tan individualista en su trabajo y solicite la ayuda que necesita. Día muy favorable para las relaciones amistosas, que resultarán muy gratificante en todos los sentidos.

SAGITARIO 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

Su capacidad le permitirà resolver
satisfactoriamente tareas y obligaciones
pendientes. En sus relaciones afectivas le conviene
controlar cierta propensión a la soberbia.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO

Acusará el esfuerzo realizado en su trabajo, por lo que su rendimiento será escaso. Un exceso de susceptibilidad por su parte podría ser motivo de enfrentamiento con un amigo.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO

La irregularidad en el trabajo no le permitirá cumplir con sus objetivos. Si no controla su mal humor puede tener problemas en el seno familiar. Por la noche dediquese a descansar.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO

➤ No crea que sus asuntos profesionales saldrán adelante si no les da el impulso que necesitan. La velada será inolvidable, acentuándose la amistad y apareciendo ciertas dosis de nostalgia.

el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## **El tiempo**

#### Mañana Cielo nuboso o cubierto Máxima Minima Chubascos generalizados, más frecuentes la segunda Prevista en Prevista en en Aragón mitad del día, cuando no se descarta que sean Zaragoza Zaragoza localmente fuertes en el tercio norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del sur y del sureste, con aumentos ocasionales de intensidad en el valle del Ebro. Jaca 11º/21º Benasque 8º/19º **El Sol Probabilidad** Sos de lluvia en Salida 07.46 del Rey Zaragoza Puesta 20.09 Huesca Católico /~ Barbastro 15°/22° 15°/22° 14º/24º La Luna Salida 20.49 Sariñena Puesta 09.20 Monzón 15°/25° 15°/21° Nueva 3 de octubre Yesa Creciente Zaragoza 10 de octubre Fraga 17º/26º Calatayud 17º/24° Llena 13°/23° 17 de octubre Sotonera === Menguante Daroca 25 de septiembre 12º/22º **Embalses** Mediano Alcañiz 140/240 España, hoy Calamocha 120/220 Montalbán min. máx. El Grado 12º/22° m³/s el 12 22 A Coruña caudal del 19 24 Alicante Ebro ayer a 14 27 Bilbao su paso por Cáceres 16 25 Zaragoza 53% Santa Ana Córdoba 18 30 Teruel Las Palmas 18 22 12º/22º 9 19 León 14 25 Logroño Mequinenza 16 22 Madrid 21 23 Málaga 20 27 Murcia 13 21 Oviedo 10 24 Palencia 15 25 Palma 15 24 Pampiona San Sebastián 15 25 **Indice UV** 11 21 Santander 18 30 Sevilla Predicción para mañana del índice de radiación UV máximo en condiciones de cielo despejado 17 24 Valencia 16 27 Zaragoza 7 8 9 10 11 Riesgo ALTO en Zaragoza, Huesca y Teruel Huesca Zaragoza Teruel

## Santoral

San Jenaro de Nápoles
San Acucio mártir
San Alonso de Orozco
San Arnulfo de Gap
San Carlos Hyon Song-mun
San Ciriaco de Buonvicino
Santa Constancia mártir
Santa Dorimedonte mártir
San Eustoquio de Tours
San Goerico de Metz
San Lantberto de Frisinga
Santa Maria de Cervello

## **Farmacias**

| ZARAGOZA               |            |
|------------------------|------------|
| De 9:30 a 9:30 del día | siguiente: |
| DELICIAS               | 87.0       |
| Escoriaza y Fabro, 22  | 976318653  |
| Via Hispanidad, 136    | 976338069  |
| CENTRO                 |            |
| Espartero, 1976296680  | 0          |
| ARRABAL                |            |
| Germana de Foix, 2     | 976523978  |
| VALDESPATERA           |            |
| Joaquin Rodrigo, 17    | 876244753  |
| GRAN VÍA               |            |
| Pº. de Sagasta, 8      | 976226203  |
| CASABLANCA             |            |
| Embarcadero, 32        | 976562637  |

| CALATAYUD             |            | DADDA         |
|-----------------------|------------|---------------|
|                       | 976889374  | BARBAS        |
| Avda. P. Marquina, 14 | 9/0009374  | Ordesa, 18    |
| CASETAS               | 1200000000 | JACA          |
| PL de España, s/n     | 606763561  | Mayor, 20     |
| EJEA                  |            | SABINA        |
| Pº Constitución, 99   | 976677119  | Serrablo, 57  |
| LA ALMUNIA            |            |               |
| Plaza La Paz, 10      | 976601075  | TERUEL        |
| TARAZONA              |            | Italia, 15-17 |
| Av. de Navarra, 34    | 976640530  | Nicanor Villa |
| UTEBO                 |            |               |
| Av. de Navarra, 17    | 976774815  | ALCAÑI        |
|                       |            | PL Santo Do   |
|                       |            | Avda. Aragó   |
| HUESCA                |            | ANDOR         |
| Coso Bajo, 54         | 974223097  | La Unión, 5   |
| CUSU BdJU, 34         | 3/422303/  | ra omon' 2    |

| BARBASTRO           |           |
|---------------------|-----------|
| Ordesa, 18          | 974316260 |
| JACA                |           |
| Mayor, 20           | 974361486 |
| SABIÑÁNIGO          |           |
| Serrablo, 57        | 974480033 |
| TERUEL              |           |
| Italia, 15-17       | 978614716 |
| Nicanor Villalta, 3 | 978601991 |
| ALCAÑIZ             |           |
| PL Santo Domingo, 4 | 978870889 |
| Avda. Aragón, 75    | 978830006 |
| ANDORRA             |           |

978842019

## Cortes de agua

MAÑANA

No hay previstos cortes de agua.

La aclaración de incidencias podrá facilitarse por la Unidad de Guardallaves adscrita al Servicio de Explotación del Agua Potable, Vía de la Hispanidad 45-47, llamando al teléfono **976721550**.

## La suerte

| ONCE<br>62.731<br>El Gordo |        | 18/09/2024<br>Serie: 037 |  |
|----------------------------|--------|--------------------------|--|
|                            |        |                          |  |
|                            |        | 02-08-27-40-52           |  |
|                            | ACERTA | NTES EUROS               |  |
| 5+1                        | 0      | 0,00                     |  |
| 5+0                        | 0      | 0,00                     |  |
| 4+1                        | 8      | 23.377,66                |  |
| 4+0                        | 122    | 275,15                   |  |
| 3+1                        | 779    | 49,25                    |  |
| 3+0                        | 7.193  | 17,33                    |  |
| 2+1                        | 13.597 | 7,05                     |  |

Súper ONCE 18/09/2024

117,999

3,00

Sorteo 5

2+0

01-04-10-13-25-36-38-50-51-52-55-57-61-63-64-70-75-77-78-81

## Euro Jackpot

Sorteo 17/09/2024 01-03-13-24-44 Soles: 11-12

#### **Eurodreams**

Sorteo 16/09/2024 12 18 21 28 31 32 S: 01

| Triplex  | 18/09/2024  |  |
|----------|-------------|--|
| Sorteo 1 | 386         |  |
| Sorteo 2 | 215         |  |
| Sorteo 3 | 326         |  |
| Populato | 40 100 1000 |  |

| 03-11-16-20-32-48<br>ACERTANTES |        | C:49-R:2<br>EUROS |
|---------------------------------|--------|-------------------|
|                                 |        |                   |
| 5+C                             | 2      | 82.634,14         |
| 5                               | 102    | 810,14            |
| 4                               | 5.246  | 23,63             |
| 3                               | 93.290 | 4,00              |

## Euromillones 17/09/2024

20-30-32-41-44

| El millón: GNN27244 |            | E: 01-10   |
|---------------------|------------|------------|
|                     | ACERTANTES | EUROS      |
| 5+2                 | 0          | 0,00       |
| 5+1                 | 0          | 0,00       |
| 5+0                 | 4          | 159.071,52 |
| 4+2                 | 19         | 1.976,04   |
| 4+1                 | 460        | 150,35     |
| 3+2                 | 917        | 79,73      |
| 4+0                 | 1.158      | 44,37      |
| 2+2                 | 13.868     | 18,52      |
| 3+1                 | 20.774     | 13,79      |
| 3+0                 | 49.650     | 10,75      |
| 1+2                 | 73,056     | 8,84       |
| 2+1                 | 296.919    | 6,85       |
| 2+0                 | 752.833    | 4,35       |

**La Primitiva** 16/09/2024 01-09-11-34-35-44 C:12 R:9 Joker: 1229 547

|     | ACERTANTES EUROS |           |
|-----|------------------|-----------|
| 6+R | 0                | 0,00      |
| 6   | 0                | 0,00      |
| 5+C | 2                | 58.819,29 |
| 5   | 85               | 2.537,30  |
| 4   | 5.055            | 62,06     |
| 3   | 100.541          | 8,00      |

## Lotería Nacional

14/09/2024

 Primer Premio
 70.253

 Segundo Premio
 37.762

 R:
 3-8-9

RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

## Encuentro en la Zarzuela

# El Rey e Illa sellan la normalización institucional nueve años después

El presidente de la Generalitat se reúne con Felipe VI durante dos horas para recuperar una tradición que sus antecesores no cumplían desde 2015

Javier Lizon / Efe

PILAR SANTOS JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Felipe VI y Salvador Illa se reunieron ayer en el palacio de la Zarzuela durante dos horas. Es mucho tiempo para lo que suele ser habitual en este tipo de encuentros. El presidente de la Generalitat acudió a la sede de la jefatura del Estado para recuperar una tradición que sus antecesores en el cargo no cumplían desde 2015: cuando un dirigente es elegido jefe de un Gobierno autonómico, va a Madrid a ver al Rey. El último president que se entrevistó con Felipe VI en la Zarzuela fue Artur Mas en julio de 2015. Aquella cita, que se produjo ya en pleno procés, se extendió una horay 20 minutos.

Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès prefirieron no reunirse con el Rey en su despacho y, sobre todo los dos primeros, aprovecharon cualquier oportunidad en los actos institucionales celebrados en Cataluña para mostrar su rechazo a la monarquía.

Ahora, en cambio, con un Parlament en el que por primera vez en 40 años el nacionalismo catalán no tiene mayoría absoluta, Illa quiere «normalizar» la relación con el Rey siguiendo el protocolo. Si en julio de 2015, cuando el procés ya había empezado, Felipe VI saludaba con una cara larga a Mas en el Salón de Audiencias, ayer llegó con una sonrisa a la estancia donde le esperaba Illa. Ambos posaron ante los numerosos periodistas y fotógrafos que habían acudido a cubrir la noticia. «Qué bien. Esto no es lo habitual», afirmó Felipe VI señalando a la prensa y en referencia a la expectación creada.

Illa no quiso comentar nada sobre la nueva etapa que está abriendo a nivel institucional. «Estoy muy contento de estar aquí», dijo cuando una redactora le recordó que desde 2015 ningún presidente catalán había acudido a la Zarzuela.

El Monarca ya tuvo ocasión de saludar al jefe del Ejecutivo autonómico el 29 de agosto en Barcelona, en una recepción con motivo de la Copa América de vela. Con esta cita en Zarzuela se ha querido completar esa nueva etapa de nor-



El rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ayer en el palacio de la Zarzuela.

Presupuestos Generales del Estado. Negociaciones

## Junts advierte al Gobierno de que si no cumple habrá «derrotas»

Junts per Catalunya da muestras de estar cada vez más alejado del Gobierno. El martes, en un nuevo

JUAN RUIZ SIERRA Madrid aviso a Pedro Sánchez, los posconvergentes cambiaron el sentido de su voto, de la abstención al rechazo, y tumbaron junto al PP

y Vox una ley de Sumar para regular los alquileres de viviendas de temporada. Ayer dieron carta de naturaleza a esta nueva actitud, que complica al Ejecutivo la aprobación de los Presupuestos para el año que viene. «O cumplen sus acuerdos o derrotas parlamentarias», señaló el diputado Josep Maria Cruset. En la misma línea se pronunció el líder de Junts, Carles Puigdemont, en un mensaje en redes sociales: «Con Junts no funcionan los chantajes ideológicos».

El Ejecutivo someterá a votación la semana que viene el techo de gasto y la senda de estabilidad. Fuentes de la Moncloa dan casi por perdida esta iniciativa ante la actitud del partido de Puigdemont. Pero no los Presupuestos. Buena parte del destino de las cuentas públicas depende de un asunto que poco tiene que ver con ellas: la inmigración, cuyas competencias el Gobierno se comprometió a transferir a Cataluña a principios de año y que ahora negocia con Junts. El diálogo entre ambos partidos está avanzando. El Gobierno está dispuesto a ceder las competencias. «Nosotros cumplimos los acuerdos», señalan fuentes de Moncloa.

Pero hay dos problemas. Por un lado, el Ejecutivo quiere que a cambio de este traspaso los posconvergentes se comprometan a no tumbar los Presupuestos, algo que de momento aseguran no estar dispuestos a llevar a cabo, ya que la cesión de inmigración viene de un pacto previo. Y por otro, el partido de Puigdemont ha vuelto a poner encima de la mesa la exigencia de que sea la Generalitat la encargada del control de las fronteras con Francia. El Gobierno rechaza este enfoque al considerar que es inconstitucional y no sería autorizado por la UE.

malidad. Fuentes del equipo de Illa aseguran que el «respeto a todas las instituciones es uno de los principios fundamentales del Gobierno» y en ese marco encuadran este cara a cara, informa Sara González. Esas fuentes apuntan que Illa ha valorado «muy positivamente el encuentro» con Felipe VI.

#### Pasar página

Diputados del PSC comentaban ayer en el Congreso que «queda lejos ya» el «impacto» que provocó en una parte de los catalanes el discurso que el Monarca pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal de independencia. En aquella alocución extraordinaria desde el punto de vista institucional, el Rey pidió al Estado que reaccionara ante la «deslealtad inadmisible» de Puigdemont, entonces president de la Generalitat. «Todos tenemos que pasar página del procés y cada uno tiene que olvidar una parte de lo que se ha vivido estos años de choque entre Cataluña y el Estado», decía un diputado que tuvo mucho poder en la etapa en la que Miquel Iceta era el líder del PSC.

Por la tarde, Illa participó en el acto de la Diada celebrado en la sede de la Delegación del Govern en Madrid. Todo su discurso estuvo centrado en la «vuelta» de Cataluña y la necesidad de unirse de nuevo a España tras la crisis territorial. «Las ventanas de comunicación y reconocimiento son fundamentales para recuperar el clima de sosiego que estamos logrando en Cataluña después de años tan difíciles en los que se desperdiciaron demasiadas energías», señaló. Tras recordar que ningún presidente de la Generalitat había participado en este acto en Madrid desde 2011, añadió: «Hay que tender puentes, cruzarlos y trabajar para llegar a acuerdos con vistas el interés general y el bien común».

Ante una representación del Gobierno central muy abultada y en un discurso pronunciado casi íntegramente en castellano, Illa proclamó: «El primer acto político es siempre escuchar, intentar comprender las razones del otro. Voy a recorrer España y sus comunidades de manera regular. Los entendimientos son siempre posibles a través de un diálogo abierto y sincero sobre cómo hacer entre todos una España mejor».

El presidente se déclaró «consciente de las dificultades y los gritos de los agoreros», pero subrayó: «Por encima del ruido hay una realidad: España y Cataluña han avanzado más cuando han compartido optimismo. La Cataluña del siglo XXI quiere estar en la esperanza, formando parte de una España plural y diversa en una Europa federal. Nada es políticamente posible desde la soledad. Todo puede alcanzarse desde la unión».

el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

Jesüs Hellin / Europa Press

## Sesión de control

# Feijóo extrema su oposición y llega a comparar a Sánchez con Franco

El presidente del Ejecutivo acusa al líder del Partido Popular de llevar a cabo una política «avinagrada» que no se corresponde con la realidad del país

JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Primera sesión de control al Gobierno con la presencia de Pedro Sánchez desde el final de las vacaciones. Alberto Núñez Feijóo arrancó fuerte. El líder del PP empleó ayer el plan de regeneración aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye la propuesta de un registro de medios y la derogación de delitos como el de ofensa a los sentimientos religiosos, para comparar al jefe del Ejecutivo con el dictador Francisco Franco.

Cualquier atisbo de cambio en la relación entre los dos principales partidos, tras el pacto sobre el Poder Judicial, quedó despejado. Para Feijóo, las medidas propuestas por el Gobierno para «fortalecer» la democracia pueden resumirse en dos palabras: «censura» y «persecución», algo que demuestra que la «concepción bananera del poder» por parte de Sánchez «parece no tener fin».

«No se veía una cosa así desde Franco», insistió Feijóo, citando los equilibrios del Gobierno sobre Venezuela, la nueva financiación catalana pactada con ERC y la designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Sánchez, que lleva semanas insistiendo en que el discurso «agónico»



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso, ayer.

del PP se encuentra alejado de la realidad que vive España, encontró en la intervención de su adversario un buen ejemplo para justificar su tesis. «Miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y el optimismo frente a su oposición avinagrada», señaló el presidente, deteniéndose en el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y la elevación de las previsiones de crecimiento del Banco de España.

«¿Le queda algo a usted más que su proyecto personal?», le preguntó Feijóo a Sánchez, agarrándose a la escasa producción normativa durante esta legislatura, con solo 11 leyes aprobadas. Aquí, el líder del PP compartió visión con otro diputado que forma parte de los socios del presidente y se encuentra en sus antípodas ideológicas: Gabriel Rufián. El portavoz de ERC hizo gala de su pesimismo sobre el mandato de Sánchez. Pero Rufián se centró en Junts, un día después de que los posconvergentes cambiaran de actitud y tumbasen la proposición de Sumar, apoyada por los socialistas, para regular los contratos de alquiler de habitaciones y viviendas por temporada.

#### Moción de censura

«Fue un voto miserable», señaló el dirigente republicano, recordando que el bloque de la «derecha y la ultraderecha», formado por el PP, Vox y Junts, ya se ha aliado «en 37 ocasiones» para que el Ejecutivo perdiese votaciones.

Si ese entendimiento se fortaleciera hasta una moción de censura, Sánchez tendría que abandonar la Moncloa. Los tres partidos suman 177 diputados, uno más que la mayoría absoluta. Pero los colaboradores del presidente están convencidos de que eso no ocurrirá, porque el partido de Carles Puigdemont no se va a ir con Feijóo y Abascal, en contra de medidas como la amnistía. Rufián no lo tiene claro. «Ustedes desconocen la capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente», le dijo al jefe del Gobierno.

Manu Mitru

## El Gobierno presenta a Reynders el plan de regeneración

Unión Europea

EFE Madrid

El ministro de Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo ayer una reunión con el comisario europeo de Justicia saliente, Didier Reynders, al que entregó el plan de acción democrática aprobado por el Gobierno para combatir los «bulos» y los «pseudomedios».

En el encuentro, en el que hicieron balance de la situación de la Justicia y del Estado de derecho en España, Bolaños volvió a agradecer a Reynders el trabajo de la Comisión Europea como mediadora en la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, tras cinco años de bloqueo, según informaron fuentes del ministerio.

El ministro quiso dar a conocer al comisario el plan de regeneración democrática, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros. Según las citadas fuentes, esta iniciativa del Gobiemo fue acogida de forma muy positiva por el comisario Reynders, que resaltó la importancia de proteger las democracias europeas de los bulos y la desinformación». Bolaños le explicó que, con este plan, España «avanza en la implementación de las recomendaciones de la UE.

## Legislación

## Vivienda regulará límites al alquiler temporal tras el revés del Congreso

La ministra anuncia para 2025 un reglamento para evitar el fraude, un día después de que Junts tumbara la propuesta de Sumar

GABRIEL SANTAMARINA Madrid

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando en la elaboración de un «reglamento» para regular el mercado del alquiler temporal. Así lo confirmó la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, en los pasillos del Congreso de los Diputados: «Nuestra intención es aclarar los términos de la ley de arrendamientos urbanos para combatir el fraude de los contratos de alquiler temporal, garantizando que aquellos que lo precisan, como estudiantes o profesores, puedan acogerse, pero evitando el uso fraudulento».

Los avances llegan un día después de que el Congreso de los Diputados tumbase la propuesta de Sumar para regular el alquiler temporal a un máximo de seis meses. El PSOE votó a favor de iniciar su tramitación en las Cortes, pero



Construcción de bloques de pisos

el no a última hora de Junts, junto a los ya confirmados de PP y Vox, hicieron descarrilar el proyecto legislativo.

Según confirmó la ministra de Vivienda, el mencionado reglamento entrará en vigor antes de finales de 2025. «Lo vamos a redactar apoyándonos de la mano del Colegio de Registradores y el Consejo General de la Notaría, con quienes estamos trabajando este reglamento de desarrollo de nuestra normativa en coherencia con la normativa europea y que será una palanca ágil, rápida, con rigor y con seguridad jurídica para abordar esta cuestión, donde se precisa no solo normativa, sino todos los mecanismos necesarios para la persecución del fraude por parte de las administraciones públicas», añadió Rodríguez.

28 | España el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## Drama humanitario

## Bruselas garantiza 14 millones extra a Canarias para paliar la crisis migratoria

Clavijo subraya, tras reunirse con Schinas, que corresponde al Gobierno de Sánchez solicitar el uso extraordinario del fondo Feder

MOISÉS ÁLVAREZ Santa Cruz de Tenerife

La Comisión Europea (CE), representada por el vicepresidente ejecutivo Margaritis Schinas, le garantizó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la inmediata puesta en práctica de una serie de medidas sociales, administrativas y económicas para paliar la «excepcional» crisis migratoria que vive el archipiélago. Entre estas medidas está la posibilidad de que España, como Estado miembro al que pertenecen las islas, recurra de forma extraordinaria al dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para políticas migratorias. El uso de estos recursos queda así en espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo pida formalmente a Bruselas, como también la posibilidad de que se apliquen de forma anticipada en Canarias parte de las medidas que incluye el nuevo marco comunitario en materias de migración y asilo, que entrará en vigor en 2026. «Quedaría que el Gobierno de España pida los fondos», subrayó Clavijo en la rueda de prensa posterior a la reunión con el comisario Schinas.

El vicepresidente de la CE explicó que el Ejecutivo comunitario va a poner en marcha de forma inmediata un ambicioso plan de auxilio al archipiélago que, eso sí, requiere ahora de la cooperación del Estado para activar las medidas cuanto antes.

#### Aportación económica

El plan de Bruselas incluye la inmediata aportación de 14 millones de euros para la construcción y mejora de los centros de acogida y demás necesidades urgentes; la puesta a disposición del Feder, que no incluye su empleo en asuntos migratorios; el despliegue del Frontex, así como el refuerzo de las agencias europeas de asilo; la posibilidad de adelantar las medidas del nuevo marco de políticas migratorias (lo que también depende del Estado español) en sus vertientes financiera, técnica y operativa, y la cooperación con los países de donde salen las barcazas rumbo a Canarias, en especial Mauritania, Gambia y Senegal, para, ya con vistas a medio y largo plazo, contribuir a su estabilización sociopolítica.

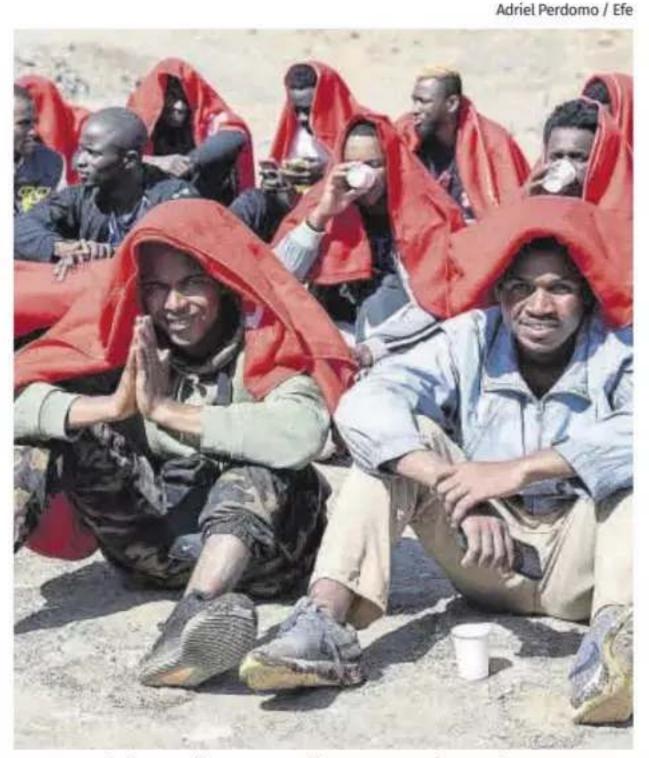

Un grupo de los 73 migrantes que llegaron ayer al norte de Lanzarote.

## Viaje a Roma

## Feijóo se reúne hoy con Meloni

Feijóo, se desplaza hoy a Roma para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También acudirá al encuentro el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, del PP europeo. Es el segundo viaje en apenas una semana del líder conservador, que ya estuvo en Atenas hace unos días reuniéndose con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis. Desde Grecia Feijóo anunció que continuaría una gira europea para hablar de inmigración.

El líder del PP, Alberto Núñez Recientemente el dirigente gallego ha puesto como ejemplo en varias ocasiones la política migratoria de Meloni, recalcando que ha logrado reducir en un 60% las entradas irregulares. La idea inicial era que el encuentro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y cerrar una nueva propuesta migratoria con el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, que sigue a la espera de una respuesta del Gobierno. Por problemas de agenda tuvo que posponerse.

## Suspendido

## Ábalos solicita que se restituya su militancia en el PSOE

IVÁN GIL Madrid

José Luis Ábalos ha vuelto a elevar el choque que mantiene con el PSOE y ha solicitado que se le restituya de militancia al considerar caducado su expediente de expulsión por estar «absolutamente paralizado» desde que se abrió el 27 de marzo. El ex ministro de Transportes considera que esta situación «perjudica gravemente» sus derechos, según el documento enviado a Carlos Cerdán y a la ejecutiva del partido. Tras su suspensión cautelar de militancia, Ábalos ya denunció al número tres del PSOE y a su sucesor al frente de la secretaría de Organización por infringir la ley de protección de datos.

El ahora diputado del grupo mixto alega que desde su expulsión cautelar «no se ha emitido pliego de cargos alguno». Fuentes de Ferraz se acogen a que no hay plazos marcados y dejan esta cuestión en manos de sus servicios jurídicos. Eso sí, en la cúpula del partido insisten en que Ábalos debe seguir apartado del partido al menos mientras esté en marcha la investigación sobre el caso Koldo. Estas fuentes señalan que Ábalos «ya ha expresado su mosqueo», con el aviso de no apoyar al Gobierno en las votaciones, pero se muestran confiados en que «si vota en conciencia, votará al lado del PSOE».

## Encuesta del CIS

## La inmigración es la primera preocupación de los españoles

Los socialistas se estancan pero superan en 4,5 puntos a los populares, que retroceden en plena polémica por la financiación

JOSE RICO Barcelona

El acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña que permitió la investidura de Salvador Illa no pasa de momento factura al Gobierno de Pedro Sánchez. El ba-

rómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero que se ha elaborado después de dicho pacto, amplía de 2,7 a 4,5 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP si ahora se celebrasen elecciones generales. En realidad, los socialistas se estancan y apenas crecen, pero se benefician del fuerte retroceso de los populares.

Ahora bien, este sondeo arroja otro gran titular: la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro. En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ser la novena inquietud para la

ciudadanía a la primera. La suma de quienes la señalan como primer, segundo o tercer problema ha pasado en ese tiempo de un 11,2% registrado en el barómetro de junio a un 30,4% en el de septiembre.

## El PP baja

La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, muestra, sin embargo, que la inmigración baja al quinto lugar cuando se pregunta a los españoles cuál es el problema que «personalmente» les afecta más. En ese caso, los encuestados señalan, por este orden, los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y la vivienda.

Precisamente en plena marejada política por la gestión de la inmigración, el CIS hace retroceder al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos dos meses ha perdido 1,7 puntos, mientras que mantiene en registros muy similares al presidente del Gobierno, que apenas sube una décima. Los socialistas lograrían en estos momentos el 33% de los votos y los populares se quedarían con el 28,5%, cuando en julio Sánchez se situaba en el 32,9% y Feijóo, en el 30,2%.

La encuesta se realizó durante los primeros días de este mes cuando la reforma de la financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno a raíz del acuerdo con ERC copaba la actualidad política, pero también en pleno pulso entre el Gobierno y el Ejecutivo de Canarias por la gestión migratoria.

## EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

# Israel golpea de nuevo a Hizbulá con otra ola de ataques a dispositivos

Detonaciones de 'walkie talkies' causan al menos 14 muertos y 300 heridos en el Líbano, un día después de las explosiones de buscapersonas de la milicia

ANDREA LÓPEZ-TOMÀS Beirut

Cuando trataba de levantarse, el Líbano ha vuelto a ser golpeado. «Parece que estemos en una película de espías», reconoce una residente de Beirut. La confusión que emana de sus palabras es un sentimiento compartido por la población de todo el país. El martes explotaron miles de buscapersonas en los bolsillos de miembros de Hizbulá. Al menos 12 libaneses murieron y más de 2.800 resultaron heridos. El miércoles detonaron walkie talkies y otros dispositivos electrónicos de comunicación. Por ahora, son 14 las víctimas mortales y unas 300 heridas. Rota toda forma de comunicarse y, con ella, la -ya antes - mínima sensación de seguridad, miles de libaneses ven como la realidad de una guerra en sus ciudades va tomando forma.

Hogares incendiados, vehículos calcinados y gritos de pánico parecen ser el preludio de ese hipotético escenario bélico con el que les amenazaban desde hace meses. Apenas 24 horas después de que Israel atacara el Líbano con la «mayor brecha de ciberseguridad» sufrida por Hizbulá en los 11 meses de enfrentamientos cruzados, lo ha vuelto a hacer. Si el mar-

Con la mirada llorosa, Bilal aguanta. «Mi hijo es un heroico mártir del Líbano», dice, soportando las lágrimas en sus ojos azules. A unos pasos, las mujeres de su familia, sin embargo, no pueden contener el llanto. Llevan horas a las puertas del hospital Geitaui, en uno de los barrios cristianos de Beirut, esperando el retorno de su hijo. O de lo que queda de él. «Él ha sufrido uno de esos asuntos privados que no podemos revelar; ahora está en manos de Dios», responde Bilal cuando es preguntado por el motivo que le trae aquí. La firmeza de su discurso contrasta con el caos a su alrededor. Ambulancias, heridos ensangrentados y decenas de personas con el corazón en vilo. Al igual que a otras 2.800 personas, al hijo de Bilal le ha explotado el buscapersonas que llevaba encima.



Ambulancias con heridos por las explosiones en el Hospital de la Universidad Americana en Beirut.

tes cualquier dispositivo electrónico de comunicación ya hacía sospechar a sus propios dueños, ayer muchos abogaban por deshacerse de ellos. El caos ha tomado, de nuevo, el país cuando las primeras informaciones de explosiones no solo se reducían a walkie talkies, sino también a ordenadores portátiles, coches, teléfonos móviles e, incluso, paneles solares.

En el funeral de cuatro de las víctimas del ataque del martes, las detonaciones han hecho entrar en pánico a las centenares de personas que minutos antes se entregaban al clamor de «¡muerte a Israel!». Lloraban por los «mártires» del Líbano, por aquellos muertos «en apoyo a nuestro firme pueblo palestino en la Franja de Gaza y en apoyo de su valiente y honorable resistencia», como repite Hizbulá en cada comunicado. Entre ellas, se contaban un niño de apenas diez años, un trabajador

médico y dos luchadores de la milicia, uno de los cuales era hijo del diputado de Hizbulá en el Parlamento, Ali Ammar. Mientras los asistentes se sumían en el duelo por las pérdidas, a la vez que esperan que sus familiares y vecinos se recuperen en casi un centenar de hospitales a lo largo y ancho del país, el terror volvió.

Marwan Naamani / Europa Press

Algunos confundieron el sonido de las explosiones con fuegos artificiales o los tradicionales tiros celebratorios que se suelen celebrar en algunos funerales en el Líbano. Sin dispositivos de comunicación entre los partidarios de Hizbulá desde el día anterior, las noticias han tardado más en llegar. Entre susurros, varios asistentes reconocían haber visto a un hombre con las manos arrancadas. Parecía el día de la marmota más trágico de la historia del Líbano. Minutos antes, uno de los líderes de Hizbulá, el clérigo Hashem Safi Al Din, se dirigió a los centenares de asistentes al funeral de las víctimas. «Si el enemigo cree que con esta nueva forma de ataque conseguirá su objetivo, no sabe que en nuestra cultura, cuando nos cortan la mano izquierda, cogemos la es-

## El caos invade el país con explosiones de ordenadores portátiles, coches o teléfonos móviles

pada con la derecha», afirmó con contundencia.

Las informaciones que han ido emergiendo han confirmado que esta vez no han explotado buscas, sino walkie talkies. Una fuente de seguridad citada por Reuters ha asegurado que Hizbulá los obtuvo hace también cinco meses, a la vez que compró los buscapersonas que detonaron el martes. Dos fuentes «con conocimiento de la operación» han confirmado al medio estadounidense Axios que «los walkie talkies fueron colocados con trampas explosivas por los servicios de inteligencia israelís y luego entregados a Hizbulá como parte del sistema de comunicaciones de emergencia de la milicia, que se suponía debía ser utilizado durante una guerra con Israel». ■

A las puertas de un hospital de Beirut, el padre de una de las víctimas de las explosiones de buscas califica de «mártir» a su hijo de 28 años, mientras evita revelar su nombre y las circunstancias de la tragedia.

# «Mi hijo ha muerto con orgullo»

A. L.-T. Beirut «Un heroico mártir del Líbano y del apoyo a Gaza y a los oprimidos en Gaza», repite Bilal Menhem en referencia a su hijo de 28 años, de quien prefiere no revelar el nombre. Tampoco desvela cómo ocurrió la tragedia. Mientras que la mayoría de los parientes de los heridos se niegan a hablar con los medios —cualquiera es sospechoso de ser espía—, el rol de Menhem como mujtar de Sohmor, una aldea del valle de la Becá, le permite expresarse con ligereza. El mujtar es el equivalente de un alcalde.

#### «Una carnicería»

La crueldad del momento no le impide ponerse a filosofar. «Quien no muere ahora morirá después; por eso, prefiero que [mi hijo] muera con orgullo y presente mis respetos en defensa de los oprimidos», confiesa Bilal. El orgullo que repite en sus palabras también lo transmite su mirada vidriosa.

Ante la incertidumbre, la espiritualidad es el consuelo de estas familias. Pero aquellos que no han sufrido el desgarro llaman las cosas por su nombre. «Es una carnicería», denuncia el diputado de la oposición, Melhem Khalaf, tras visitar a los heridos. «Hoy ha habido una matanza provocada por un increible ataque con equipos ultrasofisticados que alcanzó a los civiles y, sobre todo, de forma completamente inhumana», dice. «De ahí la necesidad de ver en qué circunstancias estos hechos, que son actos delictivos, pueden seguir quedando impunes; a través de la necesidad de exigir justicia, es importante enfatizar la impunidad», añade con rabia e indignación.

30 | Internacional | Jueves, 19 de septiembre de 2024 | el Periódico de Aragón

## EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

El servicio secreto israelí pudo haber introducido tres gramos de explosivo en cada uno de los 5.000 buscas que Hizbulá había encargado para esquivar, precisamente, el espionaje del Gobierno hebreo.

# Así preparó su ataque el Mossad

ANDREA LÓPEZ-TOMÁS Beirut

Las horas pasan, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver. Los libaneses miran con recelo sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de comunicación. El martes por la tarde, miles de buscas explotaron al unisono en diferentes puntos del país, provocando, a su vez, millares de heridos. Un total de 11 personas murieron como resultado de las detonaciones. Entre ellas, hay una niña de 10 años y un niño de ocho.

A lo largo de la noche de ayer, el sonido de las ambulancias siguió acompañando el recuerdo de una jornada que ha dejado a todo un país en vilo. Hizbulá y el gobierno libanés apuntan a los servicios secretos israelís, el Mossad, como culpables, mientras estos callan. La sociedad libanesa, traumatizada por uno de los mayores ciberataques de la historia, tacha el ataque indiscriminado de «terrorismo» y lo empieza a considerar como otro posible crimen de guerra cometido por Israel.

Hizbulá habría pedido 5.000 buscapersonas a la empresa Gold Apollo de Taiwán. Esta firma ha negado cualquier responsabilidad en los hechos, alegando que los dispositivos fueron fabricados y vendidos por la empresa húngara BAC que tiene licencia para usar su marca. «El producto no era nuestro, lo único que tenía era nuestra marca», ha dicho el fundador de Gold Apollo, Hsu Ching-Kuang, a los periodistas en su sede en Nuevo Taipéi.

La teoría más fiable la mañana después del ataque era que, en algún momento del proceso de producción, varios gramos de explosivos fueron implantados en los buscas. Según revelaciones de una importante fuente de seguridad libanesa y otra fuente, la agencia de espionaje israelí Mossad estaría detrás de la colocación de explosivos dentro de los 5.000 buscapersonas importados por el grupo libanés meses antes de las detonaciones del martes.

«El Mossad introdujo una pla-

ca dentro del dispositivo que contiene material explosivo que recibe un código; es muy difícil detectarlo por cualquier medio, incluso con cualquier dispositivo o escáner», declaró una fuente de seguridad libanesa del más alto rango.

Aún no ha quedado claro dónde tuvo lugar la manipulación. Esta fuente afirma que 3.000 de los buscapersonas explotaron cuando se les envió un mensaje codificado, activando simultáneamente los explosivos. Esta remesa de dispositivos habría llegado al Líbano a principios de año, por lo que los tres gramos de explosivos escondidos en su interior habían pasado «desapercibidos» por Hizbulá durante meses. Varias fuentes han reconocido a la prestigiosa agencia de noticias británica Reuters que el complot parece haber estado preparándose durante muchos meses.

#### Sospechas

Los servicios de inteligencia israelís querían en un principio detonar los buscapersonas como golpe inicial en una guerra total contra Hizbulá, según ha informado el medio estadounidense Axios, citando a funcionarios estadounidenses e israelís. Sin embargo, decidieron actuar con rapidez cuando un miembro de Hizbulá empezó a sospechar de los dispositivos y planeó alertar a sus superiores, ha desvelado en una exclusiva el portal Al-Monitor, especializado en información de la región.

Unos días antes del ataque, otro miembro del grupo empezó a sospechar que los dispositivos habían sido manipulados y fue supuestamente asesinado. Según Al-Monitor, al enterarse de las sospechas, los dirigentes israelís habrían considerado lanzar una guerra a gran escala de inmediato para que el ataque con el buscapersonas fuera el primer golpe. A su vez, también consideraron de-



Hizbolá celebra un funeral por varias personas asesinadas en la explosión de buscapersonas en Líbano.

Los servicios de inteligencia israelís querían usar la operación para iniciar una guerra

Los buscas también se habían distribuido entre trabajadores y el personal médico jar las cosas como estaban, incluso a riesgo de que la operación se viera comprometida.

Ya en febrero, el líder de Hizbulá, Hasán Nasrallah, advirtió a sus partidarios del peligro que entrañaban sus teléfonos móviles. Los consideró más peligrosos que los espías israelís y les ordenó que los rompieran, los enterraran o los encerraran en una caja de hierro. A cambio, el grupo libanés empezó a distribuir buscas entre los miembros de las distintas ramas de la milicia, que también es uno de los partidos políticos más poderosos del Líbano.

No solo los combatientes contaban con un busca, sino que sus trabajadores civiles y el personal médico recibieron uno. Por eso, entre las víctimas se cuentan numerosos civiles, incluidos familiares, mujeres y niños, de miembros de Hizbulá que estaban cerca del dispositivo cuando detonó.

Muchos de los supervivientes

han denunciado un sobrecalentamiento del busca previo a la detonación debido a que los explosivos habrían sido implantados junto a la batería de cada uno de los mensáfonos. A través de un mensaje falso, que supuestamente provenía de la cúpula de Hizbulá y que hacía emitir un pitido durante varios segundos, los usuarios pinchaban en él, activando justo en ese momento los explosivos.

Son muchas las voces que empiezan a alertar de los riesgos que
una operación de esta envergadura tiene para el terreno de la ciberseguridad. Además, el carácter
indiscriminado del ataque — los
buscapersonas explotaron en lugares públicos, sin consideración
de a quién podría afectar, ni los
posibles daños colaterales en civiles— puede hacer que sea considerado un grave crimen de guerra
y un supuesto acto de terrorismo
producido por Israel. ■

el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## Tensión bilateral

## Edmundo González firmó bajo coacción un reconocimiento de Maduro

El Parlamento venezolano muestra un documento que el líder opositor considera nulo y rubricó para poder salir del país hacia el exilio español

ABEL GILBERT Buenos Aires

«Edmundo González Urrutia acató los poderes del Estado», dijo ayer en tono triunfal el presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodríguez, en relación a un documento en el que reconoce la victoria en las urnas de Nicolás Maduro y que, según el candidato de la oposición, fue arrancado de manera extorsiva antes de su partida al exilio español.

«Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias», dijo el abanderado de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) en los comicios del 28 de julio. En un mensaje divulgado a través de X, González Urrutia reveló que fueron Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes se presentaron en la residencia del embajador español, Ramón Santos, con el texto como moneda de cambio, que no admitía otra opción que la firma. «Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano», dijo. No solo calificó a ese do-



Jorge Rodríguez muestra la firma de la carta de Edmundo González en la Embajada de España en Caracas.

cumento de nulo, sino que reivindicó en los hechos su triunfo en los comicios. González Urrutia se comprometió, en ese sentido, a hacer cumplir el mandato de millones de venezolanos que votaron por él. «No me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy».

El diario madurista Últimas Noticias y el canal televisivo Telesur presentaron el texto como una suerte de acta de rendición de González Urrutia. «Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que, aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República», se señala.

Además, el exdiplomático de carrera se muestra, en esa página, «convencido de la necesidad de explorar todas las posibilidades de entendimiento» con el Palacio de Miraflores. «En el interés supremo de
la paz de mi país, deseo trasladarle
mi respeto y reconocimiento a las
instituciones constitucionales, representadas en los cinco poderes del
Estado», señala en un tono llamativamente desconcertante para muchos lectores, porque utiliza el mismo lenguaje oficial. Y concluye:
«Seré absolutamente respetuoso de

Jose Sarmento Matos / Bloomberg

las instituciones e intereses de Venezuela, y siempre apelaré a la paz, el diálogo y la unidad nacional». Explica, a su vez, que decidió salir del país en aras de que «se consolide la pacificación» y espera, en ese sentido, de «los buenos oficios» de Rodríguez.

El presidente de la AN exhibió ese texto en tono amenazante. «Con esto esperamos que se acabe el chisme y usted cumpla con lo que firmó aquí, señor González Urrutia». Dijo, al respecto, que tuvieron dos reuniones con el candidato opositor, al igual que conversaciones telefónicas. Rodríguez también presentó imágenes de uno de los encuentros y un vídeo en el que se ve al opositor subiendo al avión español. Además, advirtió que tiene 24 horas para rectificar lo expuesto en X, donde alude a un hecho extorsi-

## «Esperamos que se acabe el chisme y usted cumpla con lo que firmó aquí», dice Jorge Rodríguez

vo. El Gobierno, añadió Rodríguez, tiene en su poder grabaciones que refutarían su postura.

El candidato de la PUD llegó a Madrid el 8 de septiembre. El Palacio de Miraflores decidió divulgar esa carta después de que el Congreso de los Diputados le pidiera al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, que lo reconozca como presidente legítimo surgido de las urnas. González Urrutia se reunió con Sánchez y con Mariano Rajoy, Felipe González y José María Aznar. La puesta en circulación de un documento cuya validez política es negada por su propio suscriptor, se conoce en momentos de inédita tensión entre España y Venezuela. La AN dejó en manos de Maduro que decida la pertinencia de una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales.

## **Fuegos intencionados**

# Portugal decreta el estado de calamidad por los incendios

«No vamos a escatimar esfuerzos en la acción represiva», avisa el primer ministro • Siete personas han fallecido y hay decenas de heridos

ALBERTO BLANCO AGENCIAS Lisboa

La lucha contra los incendios en Portugal continúa. La situación sigue siendo crítica y de alerta máxima. Y se mantendrá así al menos durante todo el día de hoy. Calor y viento. Las condiciones meteorológicas no acompañan. Van ya siete personas muertas (cuatro bomberos y tres civiles) y decenas de heridos. Una situación que está cebándose particularmente con la zona centro y norte del país y que ha llevado ya al Gobierno portugués a declarar la situación de «calamidad» en los municipios afectados por los incendios. No descarta, además, recurrir al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.

Esta última medida fue decidida ayer en un Consejo de Ministros extraordinario para poder dar «apoyo inmediato y urgente» a los afecta-

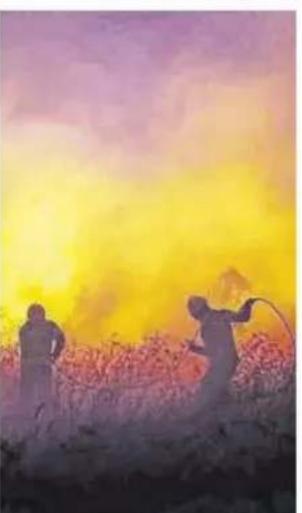

Lucha contra el fuego en Agueda, en la región de Aveiro.

dos por los fuegos y mantener toda
la operación de combate, según explicó el primer ministro luso, Luís
Montenegro, después de la reunión.
La situación de calamidad es una figura legal que en Portugal se puede
aplicar en catástrofes de gran dimensión para adoptar medidas de
carácter excepcional destinadas a
prevenir, actuar o reponer la nor-

malidad.

Montenegro prometió mano dura contra quienes provoquen fuegos. «No vamos a escatimar esfuerzos en la acción represiva. No podemos perdonar a quien no tiene perdón», aseguró el primer ministro. La magnitud de la ola de incendios en Portugal se está dejando ya notar también en Galicia. Ayer una enorme masa de humo entró de lleno en la comunidad dejando ciudades como Vigo completamente tapadas.

Teresa Suárez / Efe

## Informe sobre la competitividad de la UE

# Draghi propone hacer un experimento de Unión Bancaria con varias entidades

El expresidente del BCE plantea un sistema de garantía de depósitos para bancos con operaciones transfronterizas como BNP, ING, Santander o BBVA

ROSA MARÍA SÁNCHEZ Madrid

Impulsar una suerte de experimento de Unión Bancaria con un
pequeño grupo de grandes bancos
europeos con operaciones transfronterizas. Este es el atajo que
propone el expresidente del Banco
Central Europeo (BCE) Mario
Draghi para desbloquear la puesta
en marcha de una Unión Bancaria
en la zona euro, que lleva atascada
desde hace lustros por la falta de
entendimiento entre los países del
norte y los del sur a la hora de
compartir sus riesgos.

«La fragmentación de la banca europea se debe en gran medida a la aplicación incompleta de una Unión Bancaria», certifica el va conocido como Informe Draghi que el exbanquero italiano entregó la semana pasada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El documento sostiene que «completar la Unión Bancaria mitigaría el fuerte sesgo actual de los bancos de la UE hacia los mercados nacionales y la fragmentación de los mercados de crédito a lo largo de las fronteras nacionales», que hace, por ejemplo, que las condiciones para que una pyme acceda a un préstamo sea más difícil en un país que en otro.

La construcción de la Unión



Mario Draghi, en la presentación de su informe sobre el futuro de la competitividad, en el Parlamento Europeo, el martes en Estrasburgo.

Bancaria ha ido avanzando poco a poco desde la creación del Banco Central Europeo (BCE) en 1998. La posterior puesta en marcha en 2014 del Mecanismo Único de Supervisión, y el de Resolución, están a la espera de que la UE active su tercera pata: el Fondo de Garantía de Depósitos común.

#### Reforma mínima

Desde 2015 está guardada en el cajón una propuesta legislativa de la Comisión Europea para que los bancos de la UE realicen sus aportaciones a un solo Fondo de Garantía, que sería el que respondería ante los depositantes de cualquier país de la zona en caso de quiebra. Consciente de las dificultades que han impedido avanzar en la Unión Bancaria, el expresidente del BCE plantea experimentar con «una reforma mínima», que podría limitarse a un pequeño grupo de bancos con operaciones transfronterizas.

En concreto, se propone «crear un sistema de garantía de depósitos separado para estos grupos, aportado por ellos mismos, dejando los bancos nacionales dentro de los esquemas de seguro de depósitos existentes».

En la actualidad, cada país cuenta con su propio fondo de garantía para responder con una cobertura mínima de 100.000 euros por depositante y entidad en caso de quiebra. La ausencia de un fondo de garantía de depósitos común es el principal obstáculo que queda para configurar una Unión Bancaria en la que las entidades de un país puedan operar en otros países europeos y crecer sin obstáculos, abordar fusiones transfronterizas y ganar tamaño y rentabilidad por esa vía. Ahora, Draghi propone crear un fondo común, dotado por ese pequeño grupo de grandes entidades con «operaciones transfronterizas», para romper el hielo.

Por «operaciones transfronterizas» habría que entender las que
realiza una entidad financiera de
un país en otro, u otros, a través de
sucursales (no, de filiales), explica
Ricardo Gómez Barredo, director
asociado de Analistas Financieros
Internacionales (AFI). Estaríamos
hablando de los principales bancos
europeos, como los franceses Société Générale y BNP, el holandés
ING, los españoles BBVA y Santander, los alemanes Deutsche
Banky Commerzbanko el italiano
Unicredit. ■

Jesús Hellín / Europa Press

## Política monetaria

## La Reserva Federal de EEUU recorta los tipos en medio punto

IDOYA NOAIN Nueva York

Estados Unidos ha empezado ya a poner fin a una era: la que durante más de cuatro años ha estado luchando contra la inflación con altos tipos de interés. La Reserva Federal anunció ayer un recorte de medio punto en el precio del dinero. La bajada se daba por garantizada, pero hasta el anuncio había suspense por si el recorte sería de un cuarto de punto o de medio. Y con la incógnita despejada, los tipos situados en una horquilla de entre 4,75 y 5%, y previsiones de realizar otro recorte por un total de medio punto antes de que acabe el año, se abre una nueva etapa.

La decisión no fue unánime y tuvo un voto en contra. Pero se impuso la más agresiva. Y apunta a que la Fed ha ganado confianza, aunque en su comunicado el banco central estadounidense también admitió que sigue habiendo «incertidumbre» sobre la evolución de la economía.

«No estamos en un camino prefijado», declaró después Jerome Powell, presidente de la Fed. «Las previsiones no son un plan», insistió. «Nada sugiere que tengamos prisa. Iremos reunión a reunión basándonos en los datos, las perspectivas y el balance de riesgos. E iremos rápido, lento o haremos pausa si es adecuado». ■

## Tras el pacto

# Sánchez firma el acuerdo social sobre la reforma de las pensiones

Pese al consenso de la patronal y los sindicatos, el documento todavía no tiene asegurados los apoyos parlamentarios

GABRIEL UBIETO Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricó ayer en la Moncloa el acuerdo para una nueva reforma de las pensiones alcanzado con patronal y sindicatos. La firma escenificó el consenso cerrado el 31 de julio por el equipo negociador de la ministra Elma Saiz, cuya reforma ahora debe enfilar la senda parlamentaria, en la que no tiene asegurados por ahora los apoyos necesarios.

Esta última reforma pretende ampliar y flexibilizar las fórmulas para compatibilizar el empleo con el cobro de una prestación por jubilación, así como cambiar las condiciones para el acceso a la jubilación parcial, adelantándola en el caso de las personas con más años cotizados y asegurando unos relevos con contratos indefinidos, entre otros.

La reforma, que supone mejoras para los trabajadores que quieran



Pedro Sánchez, ayer.

ampliar sus carreras profesionales sin por ello restringir el acceso a la jubilación de aquellos que no quieran hacerlo, incorpora algunos elementos polémicos a ojos de varios de los partidos políticos del bloque de la investidura. Lo que, a día de hoy y a la espera de las negociaciones entre el Ejecutivo y los distintos grupos, dificulta el éxito parlamentario de la reforma. Esta será tramitada como proyecto de ley y durante su curso parlamentario podrá ser sujeta a modificaciones.

Medidas incluidas en el pacto como un mayor protagonismo de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el tratamiento de bajas médicas de origen traumatológico incomodan a partidos como ERC, EH Bildu o BNG, como expresaron en la última sesión parlamentaria de la Comisión del Pacto de Toledo. ■ el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

## Evento. Sostenibilidad



## ACCIONA OPEN DE GOLF DE MADRID

# Un evento con impacto medioambiental positivo

A pocos días de que dé comienzo el torneo, se ha celebrado una mesa de expertos en Madrid bajo el título 'Golf: un deporte descarbonizado'

El próximo 26 de septiembre dará comienzo el ACCIONA Open de Golf de Madrid y para ir calentando motores, se ha celebrado en la capital una interesante mesa de expertos organizada por Prensa Ibérica con el patrocinio de ACCIONA, para demostrar que el golf puede ser un deporte descarbonizado.

Joaquín Mollinedo, director general de RRII, Comunicación y Marca de ACCIONA ha sido el primer ponente en tomar la palabra, señalando que la intención de AC-CIONA, más allá de ser patrocinador del torneo es 'definir un plan de medidas sostenibles que puedan aplicarse para hacer un evento diferencial en el mundo del golf'.

ACCIONA, líder mundial en la provisión de soluciones regenerativas para una economía descarbonizada, patrocina desde el año 2021 este torneo que organiza Madrid Trophy Promotion con un compromiso claro, que 'el impacto del evento sea positivo', tal y como ha indicado Mollinedo. Para ello, cada año se aplican medidas específicas en ámbitos de movilidad, circularidad de materiales, control de emisiones o gestión del agua, con el objetivo de que el ACCIONA Open de Golf de Madrid sea cono-

cido a nivel mundial no solo por su nivel deportivo sino por el impacto positivo que puede generar.

Hasta la presente edición, una de las medidas básicas que se ha llevado a cabo ha sido la compensación y reducción de las emisiones de carbono, para que el entorno medioambiental y la atmósfera estén más limpias que antes de celebrarse el torneo. Para ello, primero se han medido las emisiones y luego se han aplicado soluciones restaurativas basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles; de hecho, ya se han plantado más de 7.000 vinculados al evento. de los cuales unos 3.000 están situados en el campo de la Real Federación Española de Golf.

La principal novedad de esta edición del ACCIONA Open de Golf de Madrid es, según Mollinedo 'que sea water positive'. Para ello se va a medir el consumo hídrico del evento y se va a compensar con la generación de agua desalada a través de alguna de las instalaciones de ACCIONA incrementando en un 10 % esa producción respecto al consumo del torneo, dedicando ese recurso nuevo para sofocar ámbitos de estrés hídrico.

Otro de los invitados a esta me-

## Jugadores neutros en carbono

Todos los expertos participantes en la mesa 'Golf: un deporte descarbonizado' han coincidido en la importancia de que los deportistas se impliquen y muestren su compromiso con la sostenibilidad, ya que son espejos en los que se mira la sociedad. Este año, además, el ganador del Acciona Open de Golf de Madrid, recibirá un simbólico galardón que le permitirá compensar sus propias emisiones de CO2 durante los próximos 10 años. 'Nosotros medimos las emisiones sobre estándares de comportamiento que puede llegar a producir un jugador de golf con su caddie y sus desplazamientos', indica Joaquín Mollinedo. 'Estas emisiones se multiplican por 10 (años) y se compensa o bien con créditos de carbono en nuestras instalaciones o bien con medidas basadas en la naturaleza, como replantando árboles'.

sa de expertos, Jorge Sagardoy Fidalgo, director gerente de la Real Federación Española de Golf. ha ofrecido datos muy significativos como que España es líder en el uso de agua reciclada en los campos de golf en Europa. 'En Madrid hay un anillo morado del Canal de Isabel II donde nos conectamos todos los campos y regamos con agua reciclada que pagamos al canal y es agua que se tira', ha señalado como ejemplo. Además, ha destacado durante su intervención que 'el golf siempre está invirtiendo en nuevas tecnologías, en eficiencia energética, en cómo puede usar mejor el agua y, en definitiva, en sostenibilidad'.

El tercer experto, Gerard Tsobanian, CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de ACCIONA Open de España se ha mostrado muy comprometido con la descarbonización del evento. Para ello es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora. Y, entre sus nuevos retos, destaca, por ejemplo, el uso de fertilizantes bio que 'ya existen, pero tenemos que empezar a utilizar'.

## **OPINIONES**



Joaquín Mollinedo
Director general de RRII,
Comunicación y Marca de Acciona

«Hay que destacar la unidad en el golf y el gran secreto es que vamos todos juntos en la misma dirección para progresar en sostenibilidad»



Jorge Sagardoy
Director gerente de la Real
Federación Española de Golf

«Todos tenemos la aspiración de que este evento se convierta en un referente a nivel mundial no solo de excelencia deportiva sino de compromiso con ese impacto positivo de la sostenibilidad»



Gerard Tsobanian
CEO Madrid Trophy Promotion y
presidente de Acciona Open España

«Es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora»

## Macrojuicio en Francia

El discípulo de Dominique Pelicot, conocido como Rasmus, admite haber drogado y violado a su propia mujer. «Merezco la cárcel porque soy un violador criminal», afirma.

## Gisèle Pelicot: «Para mí son degenerados. No hay perdón»

Edgar Sapiña Manchado / Efe



Gisèle Pelicot llega a los juzgados de Aviñón, ayer.

LETICIA FUENTES Aviñón Enviada especial



frente al tribunal de Aviñón, pero esta vez de forma muy diferente a las anteriores, donde parecía derrumbarse por momentos. Esta vez habló alto y claro en su declaración en el macrojuicio que se celebra contra su exmarido Dominique Pelicot, acusado de haberla drogado durante 10 años para que decenas de hombres la violaran: «Desde que estoy en esta sala me he sentido humillada. No se ha dejado de hablar de cuánto tiempo me violaron. ¿Acaso la violación es cuestión de tiempo?», decía enfadada nada más subirse al estrado. Aludía a cómo la han hecho sentir algunas de las preguntas y palabras del tribunal y apuntaba que la hacían sentir como que la culpable era ella y no los agresores. «Me tacharon de alcohólica. Afirmaron que estaba en

tal estado de ebriedad que soy cómplice», les afeó.

Elevando la voz, sin sus gafas de sol y mirando a la cara de sus violadores, Gisèle no se hizo pequeña. «Para mí son degenerados. Para mí han cometido una violación, no una agresión. No suelo enfadarme tanto, pero ya está bien. No son escenas de sexo, es una violación. No hay perdón», remachó.

La sala escuchaba atentamente su declaración. No titubeó, no se derrumbó y no dudó en mirar a la cara a su principal agresor, su exmarido, Dominique Pelicot, cuando este respondió a algunas preguntas frente a Gisèle. «He vivido 40 años con una persona maravillosa. He estado locamente enamorado. Lamentablemente durante 10 años fue una catástrofe. No la respeté. Traicioné su confianza. Me arrepiento de lo que he hecho. Lo he perdido todo por egoísmo», decía Dominique llorando frente a Gisèle, que lo miraba atentamente y con la cabeza alta. Ella contestó tajante: «Estuve enamorada de Dominique

Gisèle no titubeó, no se derrumbó y miró a la cara a su principal agresor, su exmarido

Pelicot hasta el 2 de noviembre de 2020 (el día de su arresto). Hoy ya no hay perdón». Por primera vez en el proceso se han difundido las imágenes de los abusos sufridos a Gisèle. Por petición de la víctima, el público tuvo que abandonar la sala y únicamente se difundieron con la prensa presente. También pidió a su hija que abandonase la sala durante el visionado.

### Fotos con las agresiones

Un total de 27 fotografías en las que se muestra a la víctima estirada en la cama siendo penetrada por un juguete sexual o mostrando sus genitales. Unas imágenes obtenidas de los vídeos grabados, según explicó Dominique Pelicot, que despertaron la cólera de la víctima: «Todas esas imágenes fueron hechas sin mi consentimiento. (...) ¿Qué estamos buscando exactamente en este visionado?», se quejaba al tribunal, afirmando que hay otros materiales audiovisuales que aportan más valor al proceso que las que vieron ayer.

En la misma sala, a tan solo unos metros de Gisèle, había una veintena de detenidos dentro del box y otros 20 sentados en el banquillo. De entre 26 a 73 años. Un periodista, un bombero, un policía de prisiones...

#### Rasmus, el alumno

«Me merezco estar en la cárcel» dijo también ayer ante el juez Jean-Pierre Maréchal, otro de los acusados, conocido como Rasmus. A Maréchal se le ha bautizado como el alumno de Dominique Pelicot, puesto que era instruido por el marido de Gisèle para que drogase y violase a su propia esposa siguiendo el mismo modus operandi que Pelicot.

El alumno parece haber aprendido bien la lección, no solo en cómo abusar de su mujer, sino también en qué declarar. Nada más sentarse frente al tribunal de Aviñón quiso justificar sus comportamientos relacionándolos con posibles traumas infantiles. «Viví cosas horribles con mi padre (...). Mi padre nos obligaba a hacerle felaciones. Me encantaba pescar con mi padre, él me llevaba a pescar con mi hermanita... fue la recompensa masturbarlo lo que lo calmó», contó.

Maréchal se reconoció como «violador» y «criminal» y aseguró que está arrepentido de los abusos a los que sometió a su propia esposa. «Lamento mis actos, quiero a mi esposa», dijo. Está inculpado no por violar a Gisèle Pelicot, sino a su propia mujer, Cilia, a la que administró para eso en una decena de ocasiones entre 2015 y 2020 medicamentos que la dormían, siguiendo las indicaciones de Dominique Pelicot, que participó con él en los abusos.

Insistió en que merece la cárcel porque era «un violador criminal» que cometió «actos innobles». «He hecho mal a mi esposa, es muy grave», respondió cuando el presidente, Roger Arata, le interrogó sobre unas declaraciones durante la instrucción en las que decía que merecía la cadena perpetua, una pena a la que no puede ser condenado con los cargos por los que está encausado (como máximo serían 20 años).

Durante la audiencia, se dieron a conocer los mensajes que se intercambiaban Dominique Pelicot y Jean-Pierre Maréchal: consejos sobre cómo violar o cómo drogar a sus mujeres, pero también imágenes y fotomontajes de ambas mujeres siendo abusadas. También tuvieron que responder a las preguntas de la defensa y la acusación sobre el proceso que seguían para drogar a sus mujeres. «Cuando el señor Pelicot venía a menudo, ella no había tomado suficiente medicamento. Tenía miedo de darle solo la mitad», contó Maréchal, que insistió en que jamás abusó de Gisèle, únicamente intercambiaba imágenes de ella con Pelicot. ■

el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024 Sociedad 35

## Audiencia provincial de Madrid

El inspector jefe de la investigación señala que la declaración de Jesús Padrales «no encaja» con los hechos. «Miente para ocultar que no fue un accidente», apunta el agente en el juicio.

## La Policía desacredita la versión del hombre que mató a Juana Canal

ALBERTO MUÑOZ Madrid

Jesús Pradales, el hombre que confesó haber matado, descuartizado y enterrado los restos de Juana Canal hace veintiún años, no consiguió convencer a la familia de la que fue su pareja de que lo sucedido fue un accidente. Y, como quedó claro en la segunda jornada del juicio, tampoco a la investigación, que apuesta por una «muerte violenta» y le acusó de inventarse una historia para intentar cuadrar a su favor las piezas de un puzzle que puede llevarle a ser condenado a 15 años de prisión: «Miente para ocultar que no fue un accidente».

A quien tiene que convencer, sin embargo, es a los miembros del jurado popular, que el martes se estremecieron cuando Pradales narró la noche en la que le arrebató la vida a Juana Canal, según él, de forma accidental. Sobre todo, cuando llegó el turno de hablar del momento en el que descuartizó el cuerpo en la bañera del piso para que cupiese en dos maletas, un episodio especialmente sensible y por el que él intentó pasar de puntillas: «No, por favor, no me hagan revivir eso».

La Fiscalía y el abogado que representa a la familia no le creen ni siquiera en eso. Consideran que



Juana Canal en una imagen cedida por su familia a Prensa Ibérica.

Pradales mató a Juana sabiendo lo que hacía, e incluso se desconfía de las circunstancias de la muerte y del lugar en el que se seccionó el cadáver. Juan Manuel Medina, letrado de los Canal, apunta incluso a la posibilidad de que Juana no muriese por un golpe en la cabeza tras golpearse con una mesilla, sino a que es posible que fuera estrangulada. Y, además, no descarta que el descuartizamiento tuviera lugar ya en la finca familiar de Pradales en Ávila, a apenas 2 kilómetros de

donde fue enterrada.

Durante la segunda sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, testificó, entre otros, el inspector jefe del grupo de homicidios de la Policía a cargo del caso, que explicó que tuvieron que pedir disculpas a la familia por el tiempo que se tardó en cotejar los restos óseos encontrados en Ávila en 2019 con los de la base de datos de personas desaparecidas. A los Canal no se les informó del hallazgo hasta finales de 2022.

Sucesos

Una mujer muerta y un herido al caer una avioneta de una escuela de pilotos

EFE Palencia / Burgos

Una alumna de una escuela de pilotos de 20 años falleció y su instructor, de 32, resultó herido grave al estrellarse contra el suelo una avioneta en la que viajaban en Abia de las Torres (Palencia), según informó el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León y la Guardia Civil. La avioneta realizaba un vuelo de instrucción y pertenece a la empresa FLyBy, una escuela privada de formación de pilotos con sede en el aeropuerto de Burgos, de donde había despegado esta mañana.

En su interior viajaban el instructor, un hombre de 32 años de Bangladesh que resultó herido grave, y la alumna, una joven alemana de 20 años.

El aeropuerto y el Servicio de Búsqueda y Rescate Aéreo (SAR) del Ejército del Aire fuerohn los que han avisado de la desaparición de esta avioneta entre la localidad palentina de Osomo y el límite con la provincia de Burgos, en torno al kilómetro 106 de la autovía A-231. El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León dirigió la búsqueda de la aeronave y dio aviso a la Guardia Civil de Palencia y Burgos, a los bomberos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias.

declaración del inspector es que él tampoco cree la versión de Pradales. «Miente para ocultar que no fue un accidente», dijo. De hecho, explicó que, cuando se produce un descuartizamiento, el responsable suele invertir horas en limpiar la escena del crimen, y Jesús, que dijo ayer que le dio «así con la alcachofa de la ducha» para limpiar la sangre, asegura que ni siquiera se manchó la ropa que llevaba puesta. La familia de Juani, en línea con esa versión de que no serró el cuerpo en el piso de Ciudad Lineal, dice que cuando ellos llegaron a la casa no olía a sangre ni a lejía.

Lo que quedó claro en base a la

El policía cree que lo sucedido no puede ser un accidente porque alguien que entra «en pánico», como lo definió el mismo Pradales, no lleva a cabo el asesinato y descuartizamiento de una persona sin dejar pistas. Resulta «sospechoso» que «no tenga descuidos», así como tampoco «encaja en un miedo insuperable» que «en 26 horas mate a Juana, la descuartice, la traslade a 170 kilómetros de distancia, cave dos hoyos, vuelva a Madrid, tire las maletas, deje una nota manuscrita a sus hijos...». «Obviamente no está contando la verdad, seguro que añade y quita cosas en sus declaraciones para ir rellenando huecos», dijo.

## -

## Esquelas

Última hora de recogida, 22:00 horas, en nuestras oficinas (Hernán Cortés, 37), o en cualquier compañía funeraria.

Tel. 976 700 400 · e-mail: publicidad@aragon.elperiodico.com www.elperiodicodearagon.com/noticias/esquelas



## Doña Amparo Royo Camerano

Viuda de don Miguel Ángel Cuenca Piedrafita

 Que falleció en Zaragoza el dia 18 de septiembre de 2024, a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

Sus apenados: hijos, Miguel Ángel y Ruth, Javier y Remedios; nietos, Cheyenne, Andrea y Elvis y demás familia y amigos. No la olvidan

Al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al funeral córpore insepulto que por el eterno descanso de su alma se celebrará mañana día 20 de septiembre, a las 11.00 horas en la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, de María de Huerva, por cuyos favores les quedaran muy agradecidos. Acto seguido, se realizará la inhumación de sus restos mortales en el cementerio de la citada localidad.

ENALTA-TANATORIO CENTRO. Camino de las Torres, 73. Tel. 976 272 711







Tanatorio propio
Presupuestos telefónicos
Todas las compañías de seguros

## ESTRENO EN LAS ARTES ESCÉNICAS DE LA COMUNIDAD

La compañía aragonesa presentó ayer su nueva obra. Es una adaptación de Antón Chéjov, se titula '3 hermanas' y se representará del 24 al 26 de septiembre a partir de las 20.00 horas en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza.

# **Teatro del Temple** revisita a Chéjov y celebra su 30 aniversario en las Esquinas

Fotos: Jaime Galindo

JORGE SOLANAS Zaragoza

En el año en que Teatro del Temple cumple tres décadas, la compañía aragonesa ha decidido que es un buen momento para renovarse sin perder el distintivo con el que tantos éxitos ha cosechado durante su trayectoria. Los días 24, 25 y 26 de septiembre a las 20.00 horas en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, se podrá disfrutar de la obra teatral 3 hermanas. Se trata de una propuesta de puesta en escena que va a la esencia del Temple: revisar un título del repertorio universal desde una nueva mirada contemporánea. La obra se estrenará de esta forma en Zaragoza con el objetivo de poder girar en un futuro por otras ciudades.

3 hermanas es una obra original del dramaturgo ruso Antón Chéjov que marcó el inicio del teatro contemporáneo a nivel mundial y que es «una reflexión perfecta» sobre el ser humano y la manera que tiene este de enfrentarse a los problemas y al paso del tiempo. Chéjov se apoyó en las puestas en escena de Stanislavski para conformar un tándem que supo revisar la forma de contar y la manera de encarnar una historia sobre el escenario a finales del siglo XIX.

Alfonso Plou ha sido el encargado de adaptar la obra y situarla en la Rusia contemporánea. En esta adaptación del Teatro del Temple se pretende mostrar una sociedad que se mantiene de forma perpetua, que perdura pese al paso del tiempo y pese a todas las guerras y revoluciones que ha sufrido el país. «Dentro de nuestra búsqueda de diferentes ámbitos teatrales, tocar a Chéjov como un referente de realismo nos parecía algo muy interesante» apuntó ayer Alfonso Plou en una rueda de prensa en el Teatro de las Esquinas.

Bajo la dirección de Carlos Martín y la producción de María López Insausti, los diez actores que conforman el elenco de 3 hermanas conviven en un espacio



El elenco de la obra '3 hermanas' posa en la rueda de prensa celebrada ayer en el Teatro de las Esquinas.

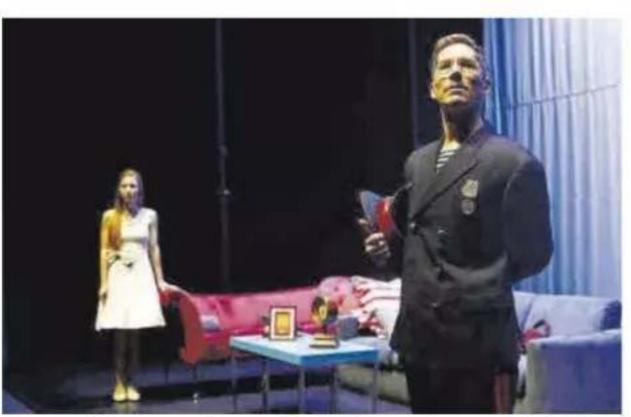

La compañía representó ayer en las Esquinas un fragmento de la obra.

escénico sencillo pero que representa a la perfección el lugar donde se desarrollan los hechos.

La obra cuenta la historia de personas que se encuentran perdidas sin un futuro claro pero que, como todo el mundo, tienen unos deseos. Las hermanas Projorov – Masha (Blanca Laínez), Olga (Laura Lúa) e Irina (Nuria Zapatería) – viven junto a su hermano Andrei (Ignacio Viscasillas) en una casa rural de la Rusia profunda. Tras superar el duelo por la muerte de su padre, confían en prosperar e iniciar una nueva vida. Las tres están hastiadas de su situación actual. La llegada de un regimiento a la localidad anima a las jóvenes, y el amor por algunos

La obra ha sido

adaptada y se ha

trasladado a una

contemporánea

sociedad más

de los soldados se empieza convertir en protagonista.

Carlos Martín, director de la obra, expresó sus buenas sensaciones de cara a este estreno y reveló

como ha sido trabajar con los diez actores: «Hemos sido muy exhaustivos y exigentes con ellos porque también Chéjov lo era. Como precursor del teatro moderno, él colocaba a los personajes a una temperatura siempre muy alta a nivel de sentimientos». Martín aseguró que la obra contará con cuatro actos repartidos en aproximadamente los 100 minutos que dura la representación. Por otro lado, Alfonso Plou no descartó girar por otras ciuda-

des del país con 3 hermanas. «Preferimos primar un elenco amplio en el que pueda participar mucha gente y eso complica las giras posteriores, pero

veremos qué podemos hacer para llevar el espectáculo a otros puntos de España», concluyó Plou.

Tanto Teatro del Temple como Teatro Che y Moche son las actuales compañías residentes del Teatro de las Esquinas desde que

### Acto solidario

### Teatro contra el alzhéimer

Este jueves 19 de septiembre el Teatro de las Esquinas acogerá a las 20.00 horas el evento solidario Una tarde para recordar con motivo del Dia Mundial del Alzheimer, que tiene lugar el día 21 de septiembre. En el acto se representará una función especial de la obra Aquellas migas de pan, de la autora norteamericana Jennifer Haley, interpretada por Mónica Bardem y Carmen Ibeas, bajo la dirección de la actriz Inma Cuevas. Tras la función, se realizará un coloquio con el público, que contará con la presencia del equipo artístico de la obra, así como con expertos en el campo de las enfermedades neurodegenerativas, que hablarán del alzhéimer desde el punto de vista artístico y clínico. Aquellas migas de pan es una producción de Varsovia Producciones y Kendosan Producciones, que colaboran con laFundación Alzheimer España (FAE) para crear el evento solidario Una tarde para recordar.

hace once años ganaron el concurso público y pasaron a gestionar este espacio de propiedad municipal.

### Más de 50 espectáculos

Teatro del Temple nació en 1994 y desde entonces ha producido 53 espectáculos que han consolidado un grupo humano y una seña de identidad propia. Carlos Martín, Alfonso Plou y María López Insausti conforman el equipo estable de una compañía que ha estado presente tanto en teatros nacionales como en festivales internacionales y que ha conseguido galardones importantes como el Premio Max.

Las entradas para la obra 3 hermanas ya están disponibles en la página web del Teatro de las Esquinas (www.teatrodelasesquinas.com) y se pueden adquirir por un precio de 12 euros. ■

# Cine aragonés

La película de Javier Macipe sobre la vida de Mauricio Aznar era una de las tres seleccionadas por la Academia de Cine. La elegida 'Segundo premio' aún deberá pasar la criba de Hollywood.

# 'La estrella azul' se queda a las puertas de representar a España en los Oscar

R. L. M. / EL PERIÓDICO Zaragoza

Al final no pudo ser. La estrella azul, la película del aragonés Javier Macipe, no representará a España en los próximos premios Oscar. La elegida entre las tres finalistas fue finalmente Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que ya recibió la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga gracias a este largometraje sobre la mítica banda granadina Los Planetas. Así lo anunció ayer el actor Eduardo Noriega en un acto celebrado en la Academia de Cine. El pasado 4 de septiembre, la Academia dio a conocer las tres finalistas. Además de la elegida y La estrella azul, Marco, de Aitor Arregi, Jon Garaño y José Mari Goenaga, también había entrado en la carrera hacia los Os-

Ahora será la Academia de Hollywood la que tendrá que decidir si Segundo premio es una de las nominadas en la categoría de Mejor Película Internacional, El 17 de diciembre se conocerá la preselección de las 15 candidatas y el 17 de enero las cinco nominadas que estarán en la gala. La próxima edición de los Oscar, la número 97, se celebrará en Los Ángeles el 2 de marzo de 2025.

Así, la película sobre la génesis de la leyenda del grupo granadino Los Planetas -centrada en la creación de su tercer disco, Una semana en el motor de un autobús (1998) - representará al cine español, aunque aún deberá pasar la citada criba de la Academia de Hollywood para llegar a competir en la categoría de mejor película internacional, como hizo el año pasado J.A. Bayona con La sociedad de la nieve. Hace dos ediciones otra película española, Alcarràs, de Carla Simón, fue la escogida por la Academia pero no llegó a pasar el corte final para llegar a la gran gala del cine.

Se equivocarían todos aquellos que vean la no selección de La estrella azul como un fracaso. Porque la nominación ya fue un tremendo éxito para una película que desde la independencia y la modestia ha conseguido ser la gran sensación



Una imagen de la presentación de 'La estrella azul' en Zaragoza, con la estatua de Mauricio Aznar.

Daniel González / Efe



Eduardo Noriega anunció ayer la candidata española a los Oscar.

'Segundo premio', la película sobre Los Planetas de Isaki Lacuesta, será la candidata

de la temporada en torno a la figura de Mauricio Aznar (interpretado brillantemente por Pepe Lorente).

Y es que estar entre las tres finalistas para representar a España en Hollywood fue un premio en sí mismo para todo el equipo del largometraje. La estrella azul no ha dejado de acumular éxitos incluso desde antes de su estreno. Así, por ejemplo, ganó el premio del Jurado de la Juventud en el Festival de San Sebastián. Además, esa delicia

audiovisual sobre la vida del exlíder de Más birras ha recibido críticas excepcionales y ha triunfado también en la taquilla.

### La carrera hacia los Goya

La película de Macipe, de hecho, se encuentra en plena carrera hacia los Premios Goya y todo parece indicar que recibirá varias nominaciones (se darán a conocer en el mes de noviembre). Los galardones se entregarán el próximo 8 de febrero en Granada.

La estrella azul no es un biopic al uso sobre Mauricio Aznar (poeta y músico que alcanzó un notable éxito en los años ochenta en su Zaragoza natal) sino que es la historia de una de tantas estrellas en ciernes que pasan a ser anónimas con el paso de los años.

El realizador aragonés, que con La estrella azul afrontaba su primer largo tras una carrera dedicada a los cortos, ha tenido que salvar grandes escollos desde que el proyecto sobre Mauricio Aznar echó a andar hace más de ocho años. Por todo ello, el éxito fulgurante que está escribiendo en estos últimos meses aún es más meritorio.

38 | Cultura | Jueves, 19 de septiembre de 2024 | el Periódico de Aragón

## Política cultural

El ayuntamiento detalla el nuevo rumbo del centro de San José, que acogerá más de 60 actividades de música, teatro, cine, danza y circo.

# Harinera ZGZ estrena un programa con 60 actividades culturales

EFE / EL PERIÓDICO Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza presentó ayer los detalles del nuevo rumbo de Harinera ZGZ, un 
programa con más de 60 actividades basado en la música, el teatro, 
el cine, el circo, las artes plásticas, 
la danza y la exploración corporal 
que pretende ser inclusiva y accesible para los ciudadanos con discapacidad y en riesgo de exclusión 
en la cultura.

Esta iniciativa del barrio de San José, según especificó la consejera de cultura Sara Fernández en rueda de prensa, pretende ser «transformadora» y «promover la cultura innovadora y la accesibilidad» tanto para los espectadores como para los artistas.

Desde este mes de septiembre y hasta final de año, el Ayuntamiento de Zaragoza ha elaborado un programa que, además, generará espacios mixtos de convivencia para todas las personas. Fernández insistió en la firme apuesta por la accesibilidad, tras haber recibido la ciudad el Premio Nacional de Discapacidad Reina Letizia.

Según indicó el consistorio, en la fase de preparación han colaborado las entidades que forman la Mesa de la Accesibilidad, como son CERMI, DFA, Plena Inclusión, Federación Salud Mental Aragón, FAAPAS, ASZA, ASPACE, ATADES, ASAPME y ASPANSOR.

Asimismo, y según destacó Fernández, en esta nueva etapa se va a mantener el presupuesto de programación de 100.000 euros, así como los costes de personal y mantenimiento.

### Una fuerte polémica

El cambio de modelo en la instalación municipal del barrio de San José ha generado una fuerte polémica en los últimos meses entre



La consejera municipal de cultura, Sara Fernández, presentó ayer el nuevo programa de la Harinera.

los grupos de la izquierda del ayuntamiento, así como en el colectivo Llámalo H, que cogestionaba hasta ahora el día a día de la Harinera. De hecho, este colectivo llegó a asegurar que «el Ayuntamiento de Zaragoza está escondiendo el desahucio de Harinera detrás de un supuesto plan de inclusión, repitiendo el modelo de desmantelamiento que ya ejecutó en Etopia. Es otra decisión que deja en la calle a numerosos proyectos que han ayudado a cientos de personas en situación de exclusión social o con diversidad física o psíquica».

Tras la polémica, el consistorio

«tendió la mano» a Llámalo H y dijo que podrá seguir presentando proyectos, aunque debería ser el ayuntamiento quien decidiera si encajan o no en este nuevo modelo que quieren implantar.

Según dijo ayer Fernández, este renovado enfoque integrador «sigue acogiendo en Harinera ZGZ a proyectos que ya se desarrollaban en estas instalaciones y se alinean con los objetivos actuales, como el programa de Teatro Comunitario, residencias como el Circo Social, Río Revuelto o Colectivo Barroko».

Asimismo, se van a llevar a cabo actividades como la Orquesta Escuela Social, la jornada de intervención socio musical, las Fiestas Disco-disco de TeAdir Aragón y la Fundación Nudos, los talleres de percusión inclusivo o ilustración, el Proyecto Sinestesia, Sientoser, Andar de Nones, Circapacidad, el IV Festival Inclusivo Una semana de locos o los talleres de magia, malabares o lengua de signos.

Ayuntamiento de Zaragoza

«Esperamos que todos podamos disfrutar de la cultura y del arte sin distinción. Que sea accesible y que Harinera ZGZ ofrezca actividades para toda la ciudad gracias a la gestión de los técnicos municipales», concluyó Fernández.■

# Nueva publicación

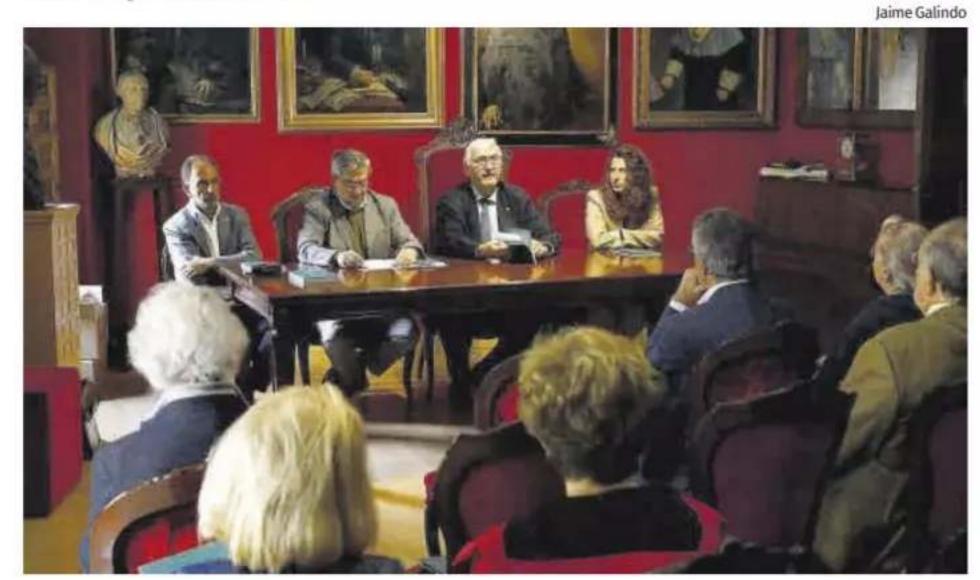

### Nueva colección de la Academia de Bellas Artes de San Luis

La Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis presentó ayer la nueva colección de la institución: Los fondos propiedad de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. El primer número de la colección, que se titula Legado Pignatelli, también se presentó ayer y es obra de Fernando Alvira Banzo, Juan Carlos Lozano López e Inés Serrano Arnal. El presidente de la real academia, Domingo Buesa, presentó la nueva publicación en el salón de actos de la institución.

# Fundación Ibercaja

Este nuevo ciclo ha programado cinco conferencias repartidas entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

# Las voces emergentes de la cultura se darán cita en el Museo Goya de Zaragoza

EL PERIÓDICO Zaragoza

La Fundación Ibercaja ha impulsado un nuevo ciclo en el Museo Goya en el que se persigue dar voz a jóvenes investigadores en el ámbito cultural y artístico. Bajo el título Voces emergentes, este espacio se convierte en el escenario donde se desarrollarán las cinco conferencias impartidas por jóvenes divulgadores que ya se abren su propio paso a nivel nacional. El primer encuentro tendrá lugar mañana a las 19.00 horas, con la conferencia España oculta de Cristina García Rodero: la reedición después de treinta y cinco años, impartida por la gestora cultural en el estudio de la fotógrafa, Ana Muñoz. La historiadora del arte hablará en su ponencia del libro España oculta, convertido en una de las obras fundamentales de la fotografía documental del siglo XX, donde García Rodero plasma la riqueza cultural de los ritos, fiestas y tradiciones de España.

el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024 Cultura 39

### ÁGATHA DE SANTOS Vigo

### No sé si podría decirme qué número hace esta novela en su obra literaria.

 No las he contado, porque para mí son todas como un mismo libro. Cada libro, y con esto digo novela, poesía, ensayo, obra de teatro..., son escalones de una misma escalera. Evidentemente, cada uno tiene su propia identidad y quiero creer que son escalones que nos van llevando hacia arriba, aunque de vez en cuando también está bien caer y levantarse. Yo no habría escrito O lápiz do carpinteiro si no hubiese escrito antes A lingua das bolboretas y tampoco habría escrito ese cuento si antes no hubiera escrito el poema Pan negro, y la simiente de todos ellos está en Libro do Entroido, que fue mi entrada en la vida literaria. Como digo, un libro lleva a otro, cada uno de su propia especie. Quiero verlos como un espacio de emancipación de los pensamientos donde fueron nacieron diferentes cultivos que hacen un todo.

### — ¿De qué especie es Tras do Ceo?

— No voy a decir que es mejor porque no viene a cuento, pero si algo conseguí es que es ciertamente diferente y después de escribir algo como esto también sales algo diferente en el sentido experiencial. Escribir sirve para entender la sociedad en la que vives y tras cada libro sales con la mirada más ancha. Escribiendo esta historia viví momentos en los que me reía de lo que decían algunos de los personajes y al mismo tiempo me horrorizaba otras cosas que decían y hacían.

### — ¿Le pasa siempre? ¿Es una persona diferente cada vez que termina una novela?

— Sí. Escribir es una experiencia de vida también. Evidentemente, escribes una novela porque no puedes contar esa historia de otra forma y por eso me cuesta explicar lo que escribo en una entrevista. Precisamente la literatura nace para describir lo complejo, lo inesperado, lo imprevisible, lo irregular, lo que está fuera del alcance de la vista. Para mí, la primera herramienta del escritor es la escucha. Me gusta mucho estar en el mundo, abrazar el mundo.

### — La trama se desarrolla durante una batida de caza, en la que el blanco es el Solitario, un jabalí con fama de asesino. ¿Estamos ante la lucha del hombre contra una fuerza de la naturaleza o ante ese afán de dominación que muchas veces muestra el ser humano?

— Tiene más que ver con la pulsión de dominación última que comentas. Se trata de un grupo de cazadores que tienen en común la pulsión, sobre todo el que hace de

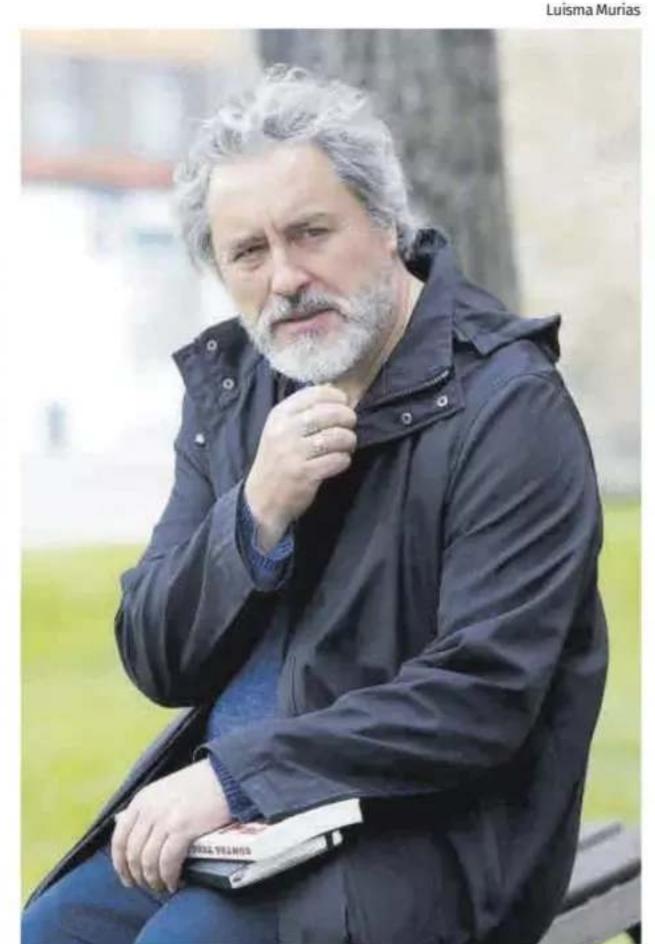

El escritor y periodista gallego Manuel Rivas.

## **MANUEL RIVAS**

### **Escritor**

«Escribir sirve para entender la sociedad en la que vives», afirma el escritor gallego. Acaba de salir a la venta su obra 'Tras do Ceo', una novela negra radical.

# «La literatura nace para describir lo complejo, lo inesperado»

capitán de la cuadrilla, de dominio sobre las personas y el medio. La propia caza es un acto de dominio sobre la naturaleza y puede llegar a ser, en circunstancias, una especie de guerra contra la naturaleza, pero en este caso, esta voluntad de dominio se ejerce también sobre los compañeros. Es una especie de paradigma del dominio sobre los demás y la naturaleza, que es el origen de muchos problemas que vivimos y al que va unida otra pulsión: la de la codicia, el afán de posesión, incluso de las mentes, otro problema que vivimos en lo que llamaríamos el tecnofeudalismo.

### — Esta cuadrilla va a auxiliar a dos senderistas, madre e hija, pero lo que empieza siendo una relación cordial acaba en un hecho dramático. ¿Pasamos tan fácilmente de la comedia a la tragedia? ¿Estamos tan crispados?

— Pienso que esto no es sólo de esta época, aunque vivimos un tiempo en el que todo es exponencial, acelerado. Hay comportamientos que nos sorprenden, como el del comisario de policía jubilado que asesinó a su exmujer y a la mujer con la que vivía en Barcelona, pero están ahí. A veces, hay un caminar simultáneo entre el infierno terrenal y el humor brutal, tumefacto. En la novela ocurre lo impensable, pero que pasa tantas veces, es decir, lo que empieza siendo un encuentro deriva en una cacería.

### — La voz narradora es uno de los miembros de la partida de caza. ¿Cómo es este personaje?

 Dombodán es el más joven de todos y es una especie de hombre de confianza, de escudero, y el guía del jefe de la cuadrilla porque es quien mejor conoce la zona, ya que es el único que es y que vive allí. Forma parte de una familia campesina, del rural, aunque está pegado a o chisme, que es como llama al móvil y que lleva como si fuera un segundo cerebro. A través de él sabe todo. Es un persona con una mezcla de inocencia y de astucia, pero también de desequilibrio. El contrapunto a la pulsión de dominio, de poder sobre los demás que vemos encarnada en el capitán de la batida es su hermana, Chelo, un personaje que me hechizó, porque los personajes también van naciendo y tomando cuerpo, no los tienes en la cabeza.

### — ¿Qué papel juega en la novela el lugar donde está ambientada, Tras do Ceo, y que le da título?

— Tras do Ceo es una comarca de comarcas, un espacio psicogeográfico. No está exactamente en el mapa de Galicia, pero he querido que en él estuviesen presentes las distintas Galicias.

### — ¿Cuánto hay del Manuel Rivas periodista en el Manuel Rivas escritor?

- Creo que mucho. Lo que tienen más en común el periodista y el escritor es la curiosidad, vivir en el asombro. Yo vivo en el asombro permanente. A veces asombrado, a veces divertido. No me pongo manguitos de periodista y luego el uniforme de escritor bohemio. No. Cuando hago periodismo me siento escritor y cuando hago obra literaria me siento periodista también. Tras do Ceo tiene mucho de imaginación, obviamente, pero es una imaginación que no me separa de la realidad, sino que me lleva a profundizar en ella y a ver zonas de sombra que sin la imaginación no vería. Tanto el periodismo como la literatura son los lugares de los porqués, los lugares donde se establecen las causalidades, ese tejido que es la vida y el mundo. Precisamente una de las desgracias que estamos viviendo es que muchas veces se llama periodismo a algo que renuncia a los porqués, a establecer la casuística. Parece que las cosas ocurren por azar, cuando detrás de una guerra siempre hay unos intereses y lo mismo sucede en cualquier otro acontecimiento.

## Autora aragonesa

Irene Vallejo vuelve a reescribir a los clásicos en 'El inventor de viajes'

EFE Madrid

La zaragozana Irene Vallejo acaba de publicar El inventor de viajes, un cuento ilustrado dirigido a lectores de todas las edades, en el que la autora de El infinito en un junco versiona el clásico grecorromano de Luciano de Samósata Historias verdaderas, informó ayer la editorial Siruela.

«Te voy a contar un increíble viaje que jamás hice. Me he inventado mis aventuras de principio a fin porque soy una embustera redomada», comienza el libro de 88 páginas, ilustrado por el también aragonés José Luis Cano. Se trata, dice la editorial en un comunicado, de «la travesía de una ávida viajera por



La zaragozana Irene Vallejo.

los mundos que imagina» y es «tan disparatada como divertida».

Vallejo -que saltó a la fama mundial en 2019 con El infinito en un junco, un éxito inesperado traducido a decenas de idiomas- ya había recuperado una historia clásica de Las Metamorfosis de Ovidio en La leyenda de las mareas mansas (reeditado también en Siruela en el año 2023).

Ahora, con El inventor de viajes —que tuvo una primera versión junto a otros escritores en 2014—, la autora se basa en una antigua parodia de los relatos de navegantes y recupera una ingeniosa historia llena de mundos fantásticos y criaturas tan inconcebibles como los calabazapiratas y los pulgarqueros.■

### **REAL ZARAGOZA**

# La figura clave en el fichaje de Samed Bazdar

Zoran Vekic, el superagente que dominó el fútbol europeo, fue decisivo en la llegada del punta serbio. «Con Mariano Aguilar hicimos una negociación cojonuda», dice

S. VALERO Zaragoza

No es ya a sus 71 años Zoran Vekic el superagente que en los 90 y a principios de siglo fue el predecesor del lugar que ocupa ahora Jorge Mendes, dominando el fútbol europeo en esa faceta. Ahora sigue trabajando en esa misma función, pero de una manera mucho más discreta, alejado ya de los focos. «Sigo teniendo la sociedad de representación, pero ahora disfruto más que antes, cuando llevaba a un montón de futbolistas. Ahora la gente me pregunta, busca mi asesoramiento, yo tengo muchos contactos... Todo eso es buena señal, significa que debí hacer las cosas muy bien en mi trabajo», dice el agente serbio, que fue el factor clave para que el Real Zaragoza se hiciera con Samed Bazdar, la gran apuesta del club en esta temporada y, por el montante de la operación, de todos los años que lleva el club en Segunda, desde 2013. «Con Mariano Aguilar (consejero zaragocista) hicimos una negociación cojonuda con el Partizan. Creo que Samed es un jugador de mucho futuro y que será importante en el Zaragoza seguro», asevera.

Habla desde la experiencia Vekic, que desde principios de junio activó junto al club aragonés toda la maquinaria para la llegada de Bazdar al Zaragoza, un jugador formado en la cantera del Partizan e internacional absoluto ya con Serbia a sus 20 años, una de las estrellas emergentes de ese país. «Tanto con Víctor Fernández como con Mariano Aguilar tengo una relación desde hace mucho tiempo, igual que con Emilio Cruz (también consejero zaragocista), desde que era entrenador del filial del Atlético. De hecho a él y a Ma-



LAS FRASES

«Con Victor, Mariano y Emilio Cruz tengo relación desde hace tiempo, me pidieron información»

«No es fácil que el Partizan venda a un club de Segunda, se pudo hacer solo por la grandeza del Zaragoza»

ZORAN VEKIC REPRESENTANTE DE **FUTBOLISTAS** 

### La sobrecarga

### El ariete, con leves molestias

Bazdar se ejercitó al margen por una sobrecarga en el aductor, pero no debe tener problemas para entrenarse hoy con el resto y estar ante el Levante. Fue la ausencia más destacada en una sesión donde Jair y Cristian, por sus problemas oculares, Borge y Keidi Bare, por sus lesiones, trabajaron al margen. Femenías y Aketxe lo hicieron con el resto y apuntan a volver a la lista el sábado.

riano siempre les bromeo con que son muy rojiblancos. Me pidieron información y recomendación, yo creo que empezamos a hablar del jugador en junio, también con el director deportivo (Cordero), y me puse en contacto con el Partizan», explica Vekic, de dilatada trayectoria como representante, sobre todo de futbolistas balcánicos.

Por sus manos pasaron, entre otros muchos, Hierro, Guti, Mijatovic, Prosinecki, Kezman, Bojan, Milosevic, Drulic o Peternac, estos tres últimos para arribar al Zaragoza, además de intervenir de forma indirecta en muchas operaciones, como la de Eto o al Barcelona, o tener mucha entrada en grandes clubs, en el Real Madrid sobre todo. Su último paso oficial en el fútbol español fue en el Extremadura, entre enero y marzo de 2021.

### Milosevic y Drulic

«Partizan y Estrella Roja son los dos grandes del fútbol serbio y para convencerles de una operación así con un club de Segunda de España no es fácil, solo se pudo hacer por la grandeza del Zaragoza, que es un club de Primera que por circunstancias no está en el sitio que merece», explica Vekic, cuya relación con Víctor ya nació en los años 90 y «le pasé muchas referencias de Samed, él participa bastante en la confección de la plantilla del equipo con el director deportivo», añade el todavía agente serbio, afincado en Madrid.

Fue importante también para el Zaragoza, al que trajo a Milosevic desde el Aston Villa para, tras dos años y 40 goles oficiales después, se marchara al Parma por más de 4.000 millones de pesetas, la venta más cara de la historia del club aragonés. «Creo que es uno de los delanteros más grandes de la historia del Zaragoza, si no el más

grande». Savo regresaría cedido a mitad de la 01-02, en la temporada que llegó Drulic, aún el fichaje más caro en la historia zaragocista, con más de 2.000 millones de pesetas. «En esa época estaba en el club Pedro (Herrera)», añade. Con el exsecretario técnico y ahora estrecho colaborador de Víctor tam-

«El problema del Zaragoza para traer a Bazdar era el dinero, el fair play. Fue una negociación lar-

bién guarda muy buena relación.

ga y dura, pero se pudo llevar a cabo», resume Vekic, sin dar detalles de una operación que para el club supuso 1,5 millones en un primer momento por el 50% del pase y la misma cantidad que puede abonar por el restante en cualquier momento a partir de enero. Dado que el fichaje es por 5 temporadas, la amortización anual del mismo es ahora de 300.000 y el coste del jugador en el límite salarial este curso se va a los 600.000 euros.





«A Samed lo he seguido mucho en estos dos últimos años, desde los 18, y desde el principio me medio una impresión fabulosa, por su físico y su elegancia en ataque, por su clase», narra Vekic. «He visto todos los partidos del Zaragoza, él se tiene que acostumbrar más al fútbol del equipo, acoplarse a la forma de jugar, ya que a veces se mueve y no recibe. No es un 9 como Iván (Azón) o Alberto (Marí), es un segundo punta, con movili-

«Tiene un nivel alto y será importante en el Zaragoza, pero necesita adaptarse, unos dos o tres meses más» dad, aunque también con remate y hará goles seguro», añade. Menciona la segunda parte de Cartagena como el mejor ejemplo de lo mucho que puede dar Bazdar en este equipo, con la vista puesta en volver a Primera. «Técnicamente tiene un nivel más alto aún del que ha mostrado, pero necesita adaptarse, unos dos o tres meses para acomodarse más, pero, insisto, será importante en el Zaragoza», cierra Vekic.

# Toni Moya: «Lo de Burgos no debe volver a pasar»

El medio confía en aprender de la derrota y quiere hacer de La Romareda «un fortín»

J. OTO Zaragoza

El notable rendimiento de Toni Moya en Burgos, donde se estrenó como titular esta temporada para cubrir la ausencia del lesionado Keidi Bare, fue una de las mejores noticias que deparó un partido amargo para un Real Zaragoza que cayó derrotado en el último minuto.

Como dijo Víctor, la mala gestión del equipo aragonés le hizo encajar un gol que le dejaba sin puntos y sin liderato, lo que obliga a la reflexión. «Perder siempre duele, pero lo importante es resarcimos lo antes posible y seguir con el trabajo, que creo que está siendo muy bueno», indica el emeritense, que reconoce que el duelo en El Plantío le dejó sensaciones contrapuestas, «Un poco contrariado, sí. Contento por volver a la titularidad y ayudar al equipo desde el principio, pero también fastidiado por el resultado y por un partido en el que llevábamos una buena línea que nos debió haber permitido al menos sumar, pero es un fastidio que se te vaya al final».

La lección está clara. «Sabemos que en esta categoría cada partido es de máxima exigencia, desde el primero al último, y que se pueden escapar por detalles. El otro día nos pasó, pero en Cartagena fue al contrario. El caso es trabajar para mejorar y saber que en determinadas situaciones hay que tomar otras decisiones para

que no nos marquen. Esto es fútboly son cosas que pueden suceder pero lo importante es corregir errores porque no debe volver a pasar», resalta el mediocentro, destinado a mantenerse en el once el sábado ante un Levante al que ya marcó en el último enfrentamiento entre ambos, el curso pasado. Cerca estuvo de hacerlo también el pasado domingo en Burgos poco antes del tanto local, pero el larguero lo evitó. «Le das vueltas porque podía haber condicionado el partido, pero son jugadas rápidas y no tuve la suerte de que entrara el balón. Da rabia, aunque no es algo que me preocupe», afirma Moya, que ensalza el inicio de temporada del cuadro granota. «Es un gran equipo y por eso es el líder. Habrá que dar el máximo durante todo el partido y ver en qué podemos hacerles daño».

Para ello, el mediocentro cuenta con el factor campo. «Es muy importante para nosotros. Cuando la gente aprieta es un plus para nosotros y merma al rival. Esperamos que el ambiente sea igual o mejor que ante el Elche y todos juntos lograr la victoria. Debemos hacer de La Romareda un fortín».

Bajo palos seguirá Poussin, cuya asombrosa redención tiene al vestuario encantado. «Nos alegramos mucho por él. Ha pasado por momentos muy difíciles pero sabíamos el gran portero que es y lo que podía darnos y él se ha rehecho de todo lo malo que le ha pasado y le ha dado la vuelta».

### Poussin, en el once ideal de la jornada

El meta zaragocista Gaetan Poussin figura en el once ideal de la jornada 5 de LaLiga. La doble parada del francés a Curro en el penalti señalado a favor del Burgos el pasado domingo encumbra la actuación del galo, el mejor portero de la jornada. Sancris, autor del gol del triunfo del Burgos, también figura.

### Soberón militó en el filial del Levante

No solo Femenías, que acabó contrato en el Levante en verano, tiene pasado en el próximo rival. Soberón firmó por el segundo equipo granota en enero de 2020 y fue uno de sus integrantes durante un año y medio, coincidiendo con futbolistas como Kochorashvili, Pablo Cuñat o Alejandro Cantero.

42 | Deportes el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

### REAL ZARAGOZA

Victor ya ha utilizado hasta ahora a 22 futbolistas de una plantilla en la que solo tres jugadores de campo (Nieto, Clemente y Gori) aún no han tenido minutos en las cinco primeras jornadas. El Castellón, una de las revelaciones del inicio liguero, es el que menos efectivos ha empleado (18) y el Elche, el que más (26)

# Todos menos tres

### J. OTO Zaragoza

A estas alturas del curso, con apenas cinco jornadas disputadas, Víctor Fernández ya ha echado mano de casi toda su plantilla. Hasta 22 efectivos ha utilizado ya el técnico aragonés, obligado en gran medida por las numerosas lesiones en una plantilla en la que solo tres jugadores de campo, Nieto, Clemente y Gori, aún no se han estrenado. A ellos se añade Cristian Álvarez, el único de los tres porteros en nómina que no ha tenido minutos.

El reparto alcanza ya a Kosa, el último en sumarse al amplio listado de futbolistas a los que Víctor ya ha concedido tiempo. El central eslovaco debutó con el Zaragoza el pasado domingo en Burgos, donde accedió al campo a falta de poco más de diez minutos para la conclusión para sustituir a un renqueante Marc Aguado. En sus primeros instantes como blanquillo asistió al doloroso gol del triunfo del conjunto local, prácticamente, en la última jugada del duelo.

Con él ya eran 22 los jugadores con participación en una escuadra en la que siguen esperando dos fi-

En una temporada futbolística, lo principal siempre es lo que sucede en el campo. Ahí abajo, sobre el césped, es donde se cuecen los éxitos o donde se gestan las decepciones. Es, por tanto, el foco de atención de mayor importancia para cualquier entrenador, el capitán que dirige el rumbo con sus decisiones. El tipo de juego, cómo buscarlo, de qué manera conseguirlo, por qué y con qué objetivos, la gestión interna del grupo, el ambiente de trabajo, la actitud y la capacidad para estrujar rendimientos son los objetivos básicos de cualquier técnico, también de Víctor Fernández.

Cuanto más ajustadas estén esas teclas y mejor sea la sintonía entre todas ellas, mayor será la posibilidad de triunfar. En un plano secundario, más allá del terreno de juego, habría que ponderar también otras variables: la atmósfera de puertas hacia dentro en el club, una buena armonía de trabajo, la máxima profesionalización y

Laura Trives



Clemente bromea en una sesión.

chajes (Gori y Clemente) y Nieto, que rechazó la opción de recalar cedido en otro equipo tras la grave lesión sufrida hace un año en Cartagena. El mediocentro es el único de los tres que ha figurado en las cinco convocatorias, mientras que Clemente, que llegó con la Liga ya empezada, lo ha hecho en tres (todas en las que ha estado disponible Francisco Peñaranda

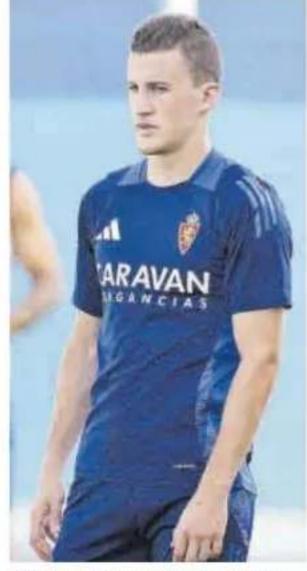

Nieto, en pleno entrenamiento.

tras su llegada). Nieto, en cambio, se estrenó en una lista el pasado fin de semana.

Solo cuatro equipos superan la cantidad de futbolistas utilizados hasta ahora por Víctor. En este apartado destaca el Elche, que ya ha hecho participar a 26. Nadie más ha recurrido a tantos, si bien Málaga (24) y Tenerife y Cádiz (23)

Francisco Peñaranda

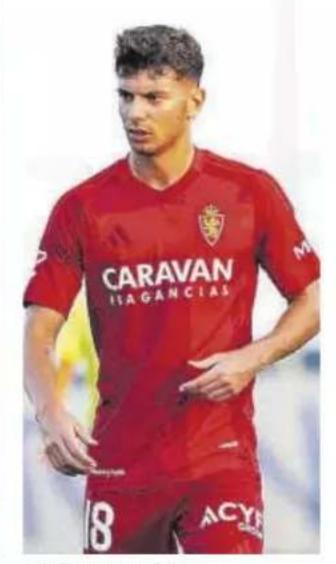

Gori, en un amistoso.

también superan en este apartado a un Zaragoza cuyos 22 jugadores con minutos son los mismos puestos en liza por Mirandés, Oviedo, Almería, Granada o Deportivo.

En el polo opuesto se sitúa una de las revelaciones en este inicio liguero, el Castellón, que ha contado con solo 18 efectivos en estas

cinco jornadas. El recién ascendido, que viene de golear al descendido Almería a domicilio, solo es seguido de cerca por Racing (19), otras de las sensaciones de este comienzo de temporada, Córdoba, Sporting, Cartagena, Racing de Ferrol, Albacete y Huesca (20).

El reparto de minutos del Zaragoza, en todo caso, está presidido por el diseño de un once base en el que Víctor solo está moviendo piezas casi por obligación. Con Poussin instalado en la titularidad tras aprovechar la lesión de Femenías, Calero y Tasende son fijos en los laterales, al igual que Lluís López y

## Tres defensas (Lluís, Tasende y Calero) son los únicos, junto a Liso, que lo han jugado todo

Vital en el centro de la zaga. Los tres primeros, junto a Liso, son los únicos jugadores de la plantilla que han disputado todos los minutos hasta la fecha.

En el centro del campo, Keidi Bare y Marc han formado la pareja preferida por el técnico aragonés, al que la lesión del albanés obligó a buscar un sustituto. Moya fue el elegido en Burgos. A un lado, el incombustible Liso es indiscutible, mientras que Bermejo ha sido el más usado en el otro, aunque Ares y Pau también han sido titulares. Soberón es fijo en la mediapunta y Bazdar parte con ventaja arriba, con Marí en la recámara.

# Mirador

Habrá momentos altos y bajos. En manos del técnico quedará mantener el equilibrio

# El Zaragoza de Víctor y la gestión del tremendismo



SERGIO PÉREZ Redactor Jefe de Deportes

de El Periódico de Aragón

aptitud de todas las áreas, el respeto entre estamentos, el contexto social, el entorno y las características y la identidad del lugar.

Zaragoza es una ciudad apasionada y volcada con su equipo, al que lleva viendo penar durante doce años consecutivos en Segunda División, un hábitat extraño para una entidad con una historia muy rica y plagada de momentos cumbre con títulos europeos y nacionales y una brillante trayectoria en Primera División.

A pesar de que esta etapa se ha prolongado en exceso, con momentos realmente tristes y de perfil bajísimo, la afición siempre ha estado al lado del equipo y en ningún momento lo ha abandonado. El zaragocismo se ha ido renovando con los años y al viejo seguidor se ha incorporado uno nuevo más joven. Todos, los de antes y los de ahora, han tenido un comportamiento responsable y cum laude desde hace mucho tiempo.

Lo que no ha cambiado, no tanto por la presión que ejerce ahora La Romareda, de otras características a la de los 90, sino por la idiosincrasia natural de la plaza, es la exigencia que acompaña al equipo durante cada temporada. Ese listón que hay que saltar ha devorado a muchos entrenadores y jugadores en estos últimos once años. Víctor Fernández no corre el riesgo de caer en esa fosa. Es de aquí, tiene personalidad y experiencia para surfear esas olas y conoce cada impulso de la ciudad. No debería tener problema en la gestión del tremendismo que a veces acompaña al Real Zaragoza ni tampoco en saber cómo moderar las expectativas más altas y la convivencia con las alturas. El entrenador tendrá que poner el punto de equilibrio justo para que el equipo mantenga la cabeza fría y en su sitio en los momentos de más efusividad y la estabilidad cuando vengan mal dadas, que vendrán.■

Deportes | 43 el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

# Fútbol | La Liga de Campeones

# El Girona cae en el minuto 90 por un error de Gazzaniga

El guardameta, que había sostenido al equipo catalán, se introdujo el balón en su portería



Paris Saint-Germain

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha (Lee, min. 63), Fabian Ruiz (Joao Neves, min. 63); Dembélé (Lucas Beraldo, min. 90+2), Asensio (Kolo Muani, min. 39) y Barcola (Désiré Doué, min. 63).

GIRONA: .Gazzaniga; Arnau, David López, Krejci, Miguel; Romeu; Tsygankov (Alejandro Francés, min. 88), Iván Martín (Solis, min. 66), Van de Beek (Danjuma, min. 58), Bryan (Asprilla, min. 66); y Stuani (Portu, min. 58).

GOLES: 1-0, min. 90: Gazzaniga en propia porteria.

ARBITRO: Daniel Siebert (Alemania). Amonestó al local Marquinhos (min. 17) y a los visitantes Krejci (min. 20), Romeu (min. 43) y Gazzaniga (min. 74).

### **EL PERIÓDICO** Paris

El Paris Saint-Germain amargó ayer el estreno histórico en la Liga de Campeones del Girona con una victoria por 1-0 en el Parque de los Príncipes con un gol en propia portería en el minuto 90 del guardameta Paulo Gazzaniga, que había sostenido con vida al equipo hasta ese momento. El estreno catalán en la Liga de Campeones tuvo un final amargo, pero los mil aficionados desplazados aplaudieron a sus jugadores al finalizar el duelo: hace tres años el Girona estaba en plazas de descenso a Primera RFEF y ahora es el equipo español que ha necesitado menos años en Primera para alcanzar la máxima competición europea (4).

Los locales se adueñaron del balón desde el inicio, aunque fueron de menos a más y dieron aire al Girona. Tras el descanso el PSG, que había perdido por lesión a Marco Asensio, sustituido por Randal Kolo Muani (39'), volvió a tomar la iniciativa, pero topó con un Girona que tuteaba a su rival y pisaba el área. Así, en el minuto 52 Safonov evitó el 0-1.

A Luis Enrique le gustaba poco lo que estaba viendo de su equipo, incomodado por el Girona, e hizo un triple cambio a la hora de juego. El PSG no dejó de intentarlo pero emergió la figura de Gazzaniga, salvador. Mantuvo con vida al Girona hasta el minuto 90, pero entonces cometió un error que se tradujo en una cruel derrota. Nuno Mendes desbordó a Arnau Martínez por el flanco izquierdo del ataque local y centró sin aparente peligro. La pelota no iba entre los tres palos, pero Gazzaniga se la introdujo en su portería al intentar embolsarla y el PSG al fin pudo celebrar la victoria.



Gazzaniga malogró su buena actuación con un amargo fallo al final.

## La jornada

## Mónaco-Barcelona y Atlético-Leipzig, hoy

Trofeo Joan Gamper de hace un poco más de un mes (0-3), el Mónaco recibe (21.00) a un Barcelona con bajas pero en racha y con ganas de vengarse del joven conjunto monegasco derrotándole a domicilio en su debut en la Liga de Campeones. El equipo de Hansi Flick afronta el estreno continental en una dinámica inmejorable después de golear al Girona (1-4) y siendo líder en solitario con pleno de victorias en la Liga. A priori es superior a los galos.

Vencedor en el amistoso del Los defensas Ronald Araujo y Andreas Christensen y los centrocampistas Frenkie de Jong, Gavi, Fermín López y Marc Bernal siguen lesionados. Además, el Atlético inicia recibiendo al Leipzig (21.00 horas) un nuevo desafio y el abordaje al único título que se le resiste y que tanto desvelos provoca al equipo y a Diego Simeone, ante su enésima revancha. Ha perdido las finales de 1974, las de 2014 y la de 2016. El proyecto del Atlético es ambicioso con Sorloth, Julián Álvarez y Griezmann.

### Real Federación Aragonesa de Fútbol



### **Atletismo**

Yoan Valat / Efe

# La Carrera de la Infancia espera contar con más de 1.700 niños

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

Este domingo 22 de septiembre tendrá lugar la decimoctava edición de la Carrera de la Infancia, en la que se espera la participación de más de 1.700 niños y niñas. Esta tendrá lugar en el Parque Grande José Antonio Labordeta a partir las 9.30 horas.

A partir de esta hora, se llevarán a cabo diversas carreras de 200, 400 y 800 metros, adaptadas a las diferentes edades de los participantes, desde los nacidos en 2009 hasta los más jóvenes nacidos en 2020 y posteriores. Así, se sucederán un total de 23 pruebas hasta las 13.35 horas, carrera que cerrará la jornada con los niños y niñas nacidos en 2019 y posteriores.

Además, se premiará a los cinco primeros clasificados en cada prueba y el colegio o club con la mayor cantidad de atletas que completen la carrera recibirá un premio de 400 euros. ■

### **Muere Toto Schillaci** a los 59 años de edad

El exinternacional italiano Salvatore Toto Schillaci, máximo goleador de Mundial de Italia-90 y exjugador de Inter de Milán y Juventus de Turín, falleció a los 59 años en Palermo (Sicilia, sur de Italia) a causa de un cáncer de colon con el que luchaba desde algo más de dos años. El exfutbolista palermitano, de 59 años, ganó dos Copas de la UEFA (con la Juventus y el Inter de Milán).

### El Bada no podrá jugar con el Irún en el Palacio

El Bada Huesca no podrá disputar el partido de la tercera jornada de la Liga Asobal en el Palacio. El Patronato de Deportes comunicó al club de balonmano que la instalación todavía no estará lista como consecuencia de las obras que se están ejecutando. El Bada se mide al Bidasoa Irún. Se están estudiando opciones, como intercambiar el orden de los partidos con el conjunto vasco.

# **Fútbol**

### La selección de Aragón empieza su preparación para la **Copa Regiones UEFA**

Richi Civera dirigió ayer el primer entrenamiento con la selección de Aragón que, tras ganar la fase nacional, competirá en la Copa Regiones UEFA entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre en Bulgaria contra el equipo local, el representante de Bielorrusia y el de Moldavia. Civera citó a un total de 27 jugadores en el estadio Pedro Sancho de Zaragoza de diez clubs diferentes para comenzar el trabajo de preparación para el primer encuentro internacional oficial de Aragón en toda su historia.

44 Deportes el Periódico de Aragón

### **CASADEMONT ZARAGOZA**

X Casademont Zaragoza



AJ Slaughter lanza a canasta en el partido contra el Valencia de Teruel de ayer.

# Toda una lección de rasmia

El Casademont logró remontar el partido ante el Valencia a pesar de llegar a ir perdiendo por 23 puntos en el primer tiempo • Sulejmanovic, Bell-Haynes y Bango fueron los jugadores más destacados del equipo

89-86

Casademont Valencia

CASADEMONT: Bell-Haynes (10), Slaughter (12), Yusta (9), Sulejmanovic (19), Bango (15) -cinco inicial- Spissu (10), Langarita (3), González (4), Jaime (2), Joaquín (1), Ling (4)

VALENCIA: Badio (9), Pradilla (12), De Larrea (-), Ojeleye (12), Sestina (16) -cinco inicial-Arostegui (7), Puerto (9), Reuvers (16), Jovic (5), Marí (-), Costello (-).

PARCIALES POR CUARTOS: 18-29, 23-28, 23-13 y 25-16.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el Pabellón de Los Planos, en Teruel, y correspondiente con el trofeo IV Memorial Pepe Lanzuela.

### GUILLERMO BURGOS CINTO Zaragoza

El Pabellón de Los Planos acogió la gesta del Casademont Zaragoza, que consiguió remontar una desventaja de más de 20 puntos frente al Valencia Basket para llevarse el último partido de la pretemporada por 89-86. Al principio del partido los de Porfirio Fisac fueron arrasados por un rival liderado en los primeros minutos por Jaime Pradilla, quien sumó 12 puntos en el primer cuarto y hacía presagiar un duelo muy complicado. Pero tras el descanso el ritmo del partido fue otro y le tocó golpear al Casademont, que a base de rasmia consiguió cerrar una extraordinaria remontada a pocos días de arrancar la Liga.

El partido arrancó con Bell-Haynes y Bango como el principal peligro ofensivo del Casademont Zaragoza. El base se colocó rápidamente en el cuarto con seis puntos y el angoleño mostró una alta efectividad en el lanzamiento, dejando alguna buena acción desde media distancia, una característica que todavía no había mostrado esta pretemporada. Pero los esfuerzos del Casademont se vieron contrarrestados por un espectacular Jaime Pradilla, quien anotó de todos los colores y terminó el primer parcial con 12 puntos en su cuenta personal. Otros jugadores del Valencia como Puerto y Badio también ayudaron a sumar desde la línea de tres, terminando los primeros diez minutos con una ventaja de once para los valencianos, 18-29.

En el segundo cuarto, los rojillos continuaron fallando demasiados lanzamientos. Los visitantes consiguieron formar una defensa muy rocosa, que impidió atacar al Casademont prácticamente la mitad del cuarto. Tras un tiempo muerto pedido por Fisac, pareció que el equipo comenzó a reaccionar con buenas acciones de Bell-Haynes e incluso un mate en el que Bango voló para acabar colgado del aro. Pero ahora le tocó a Sestina empezar a enchufar los triples y el Valencia volvió a alejarse a más de 20 puntos. Un 'alley-hoop' entre Bell-Haynes y Sulejmanovic cerró el segundo parcial con un 41-57.

A partir de este momento fue un punto y a parte en el partido, gracias en gran parte a que le Casademont consiguió neutralizar la eficacia que el Valencia había tenido en el ataque durante los dos primeros cuartos. Porfirio apostó por jugar con Bell-Haynes y Spissu en pista al mismo tiempo, aunque esta pareja duró poco ya que el italiano se hizo daño en uno de sus dedos en un golpe y fue sustituido inmediatamente, aunque pudo reaparecer a los pocos minutos. Al equipo aragonés se le

En este encuentro, Spissu y Slaughter tuvieron sus mejores minutos desde que son jugadores del Casademont

notó otro ritmo desde el comienzo, y poco a poco fueron bajando la renta de los visitantes.

Sulejmanovic y Langarita fueron los hombres que tiraron del equipo durante este tercer cuarto. El bosnio anotó seis puntos consecutivos para recortar distancias y el canterano tuvo unos minutos muy buenos en los que anotó y recuperó varios balones, en un momento en el que el Casademont ejerció una enorme presión al Valencia en su propio campo y consiguió bajar a final del cuarto hasta un 64-70.

El resto del encuentro fue una auténtica lección de rasmia de los de Porfirio. El Valencia Basket no consiguió recuperar la fluidez con la que atacaron en los dos primeros parciales, y el Casademont supo hacer sangre de ello. Con un marcador apretadísimo, hombres que hasta el momento no habían logrado enchufarse al partido lo hicieron, como Slaughter o Yusta.

El encargado de empatar el encuentro fue Miguel González (79– 79), forzando el tiempo muerto del Valencia. A partir de aquí los visitantes parecían que se volvían a alejar, pero Yusta y Sulejmanovic devolvieron la igualdad al partido a falta de poco más de un minuto. El capitán fue el encargado de culminar la remontada poniendo el 86– 84, y Sulej la remató con un triplazo del que no pudieron recomponerse los de Pedro Martínez, logrando un final de pretemporada perfecto. el Periódico de Aragón Jueves, 19 de septiembre de 2024

Deportes | 45

Gobierno de Aragón

Markeisha Gatling firmó una actuación brillante ante el Constanta rumano con 20 puntos y 4 rebotes, siendo la mejor jugadora del encuentro de la previa de la Euroliga del martes • La norteamericana demostró haber recuperado su mejor versión, como ya pudo disfrutar el equipo en su anterior etapa en Zaragoza

# La reina está de vuelta en Zaragoza

X Casademont Zaragoza

G. B. C. Zaragoza

Salió de su retiro del baloncesto para regresar al club del que fue líder y un pilar fundamental en la consecución de la Copa de la Reina hace más de un año, y a pesar de este parón Keisha Gatling demostró este martes en Rumanía que la reina está de vuelta por Zaragoza. Con 20 puntos y 4 rebotes, la pívot norteamericana fue la mejor jugadora del equipo, manteniendo un gran nivel durante todo el partido en el juego interior rojillo. A lo largo de la pretemporada, Gatling ya daba señales de que sus meses fuera de la pista no le habían pasado factura, y en el primer partido oficial de la temporada 2024-2025, en Rumanía ante el Constanta, certificó estas sensaciones y brilló con luz propia en la victoria del equipo.

Su vuelta desató la locura entre la Marea Roja, y no es para menos, ya que Markeisha Gatling lideró al Casademont durante dos temporadas. Su pasado en Zaragoza hacía presagiar que la jugadora volvería a ser clave para el equipo, puesto que en la campaña 22-23 la norteamericana fue elegida MVP de la Liga con un promedio de 20 puntos y 8 rebotes.

Poco a poco, Gatling ha ido cogiendo ritmo, firmando grandes encuentros esta pretemporada como contra el Osés Ardoi, cuando consiguió 15 puntos y 6 rebotes, o en el estreno del Casademont en el Príncipe Felipe con el Dinamo Sassari, anotando 10 puntos y 3 rebotes.

### Calidad y buena mano

Pero el del martes fue el partido que todos los aficionados rojillos estaban esperando de la pívot, con un constante goteo de puntos, golpeando una y otra vez a las rumanas. Su presencia física, mejorada incluso desde su última temporada en Zaragoza, es una de las grandes bazas para el conjunto aragonés, ya que consi-



Keisha Gatling bota la pelota durante el partido contra el Constanta.

gue dominar totalmente su zona, y cuando la norteamericana se encuentra enchufada, los ataques del equipo fluyen mucho más. Además, si se combina el poderío de Gatling, con el liderazgo Mariona Ortiz, la calidad de Helena Pueyo, la energía infinita de Laia Flores y el buen rendimiento de las jugadoras que salen desde el banquillo, hacen del Casademont un rival muy duro, que comienza la tempora-

da de la mejor manera y que buscará dentro de una semana conseguir la clasificación para la Euroliga frente a la Marea Roja en el Príncipe Felipe.

Keisha Gatling está de vuelta en Zaragoza, su casa desde hace tres años, porque a pesar de su marcha, la gente nunca la olvidó y ahora ha regresado al equipo para retomar las cosas donde las dejó y volver a hacer historia esta temporada. ■



El presidente Azcón, con los aragoneses que han estado en París 24.

# Olimpismo

# La DGA lanza becas para aragoneses que acudan a los Juegos

Se conceden 4.000 euros por participar, 5.000 por cada diploma y 7.000 por medalla

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Gobierno de Aragón reconocerá y premiará el esfuerzo de sus deportistas olímpicos y paralímpicos a través de una beca a la excelencia deportiva. Así lo anunció ayer el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, quien recibió en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli a los aragoneses presentes en las citas olímpica y paralímpica del pasado verano en París.

Esta beca de nueva creación estará dotada, en esta primera edición, con un montante total de 106.000 euros. Además de los deportistas, los técnicos y árbitros que acudan a estas citas deportivas cuatrienales también se verán beneficiados por la iniciativa. «Todos los deportistas, técnicos y árbitros aragoneses que dejaron el pabellón tan alto en París merecen el aplauso de la sociedad aragonesa y un tratamiento justo de las instituciones. Porque sin la implicación de las administraciones públicas, sin instalaciones deportivas accesibles ni ayudas al alto rendimiento, el éxito de nuestros olímpicos y paralímpicos es impensable. Por eso, desde el Gobierno de Aragón hemos decidido impulsar esta nueva línea de becas», explicó el presidente Azcón.

A juicio del máximo responsable del Ejecutivo autonómico, los deportistas olímpicos y paralímpicos «son embajadores y son marca Aragón» y «representan los valores que mejor definen nuestra comunidad autónoma en este momento de la historia. Valores como la tenacidad, el esfuerzo, la colaboración y el propósito de ser cada día más competitivos».

La nueva línea de becas, promovidas por la Dirección General de Deportes, se va a traducir en una ayuda de 7.000 euros para los ganadores de una medalla. En París 2024, fueron tres los aragoneses merecedores de una presea: las nadadoras Teresa Perales, María Delgado y el ciclista Eduardo Santas.

Además, el Gobierno de Aragón otorgará una beca de 5.000 euros a quienes hayan conseguido un diploma olímpico y una última de 4.000 euros para quienes han participado en los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, incluidos técnicos y árbitros, «lo cual, por sí mismo, ya es un logro personal inmenso», aclaró.

«Estas ayudas -abundó Azcón-, cuyo montante total esperamos tener que ampliar dentro de cuatro años, no solo son justas, sino también necesarias para seguir promoviendo la actividad deportiva en nuestra tierra», subrayó.

La cita en París tuvo como gran protagonista a la nadadora Teresa Perales, que aumentó a 28 el número de medallas logradas en unos Juegos, lo que le permitió igualar a Michael Phelps como los deportistas más laureados. La zaragozana, en todo caso, ya ha advertido su intención de seguir incrementando la cantidad de preseas dentro de cuatro años en Los Ángeles. ■

### Las series

# Emoción y acción en la nueva serie de Guy Ritchie

Esta serie retrata el distinguido pero peligroso mundo de la droga y el crimen organizado inglés. Creada, dirigida y coescrita por Guy Ritchie, la producción se basa en la película homónima del año 2019, también dirigida por Ritchie y con Matthew McConaughey de protagonista. Ahora es Theo James el que interpreta a Eddie Horniman, un hombre que recibe una gran herencia y se encuentra repentinamente al frente de la vasta finca de su padre, solo para descubrir que es el líder de un imperio dedicado al cultivo de cannabis. Para complicar aún más las cosas, algunos de los criminales más peligrosos del Reino Unido están ansiosos por obtener su parte del negocio.





# La polémica historia de los hermanos Lyle y Erik Menendez

Después de la controvertida serie inspirada en los asesinatos de Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy regresa con la segunda temporada de Monster. Agosto de 1989. Nos acercamos a la historia de Lyle (Nicholas Alexander Chavez) y Erik (Cooper Koch) Menendez, dos hermanos que fueron acusados de la muerte de sus padres, interpretados por Javier Bardem y Chloë Sevigny, tras años de "abuso físico, emocional y sexual", según declararon al momento de ser investigados. Sin embargo, la fiscalía argumentó que buscaban heredar su fortuna familiar. De hecho, se mostraron muy orgullosos de haberlo cometido. Actualmente, cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

# Una aproximación a la mitología nórdica

Zack Snyder, conocido director, es el responsable de esta nueva serie animación que nos lleva al corazón de las leyendas de los pueblos del Norte, en una espectacular aventura ambientada en un mundo de intrépidos guerreros, grandes batallas, gloriosas hazañas y profunda desesperación. La historia sigue a Sigrid (Sylvia Hoeks), una guerrera descendiente de gigantes, quien, junto a su esposo Leif (Stuart Martin), se embarca en una venganza contra los dioses después de que Thor (Pilou Asbæk) destruya su reino precisamente en la noche de su boda. Este hecho inicial desencadena una serie de eventos que lleva a los protagonistas a desafiar a las divinidades.



## Agatha, ¿quién si no?



# Una bruja en busca de sus poderes

Serie derivada de Bruja Escarlata y Visión centrada en la poderosa hechicera Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Es malvada, pero uno de los personajes más queridos por los espectadores. Nos reencontramos con ella cuando está atrapada en el pueblo de Westview (Nueva Jersey) bajo un hechizo de Wanda (Elizabeth Olsen). En un momento dado, la bruja logra eventualmente su liberación, aunque no recupera sus poderes. Lo hace con ayuda de un misterioso joven, que desea enfrentarse a las pruebas del legendario Sendero de las Brujas. Juntos, ella y este adolescente gótico (Joe Locke), emprende un viaje lleno de pruebas y retos pero que al final les permitirá solicitar lo que deseen los dos.

# Rodaje

La producción sobre la novela de García Márquez cuenta con el apoyo de la familia del escritor.

# Netflix convierte en serie 'Cien años de soledad'

EFE Segovia

Han transcurrido 57 años desde la modesta publicación en una editorial de Buenos Aires (Argentina) de Cien años de soledad, una de las novelas más importantes de la historia de la literatura universal, que por fin tendrá una versión televisiva a través de una serie de próximo estreno en Netflix.

Macondo, el escenario, y la familia de Aureliano Buendía, como protagonista, saltarán desde la letra impresa al mundo de las imágenes a través de una serie de dieciséis capítulos cuya adaptación fue presentada en el Hay Festival Segovia 2024.

Camila Brugués, desde México, y Natalia Santa, desde Colombia, explicaron algunos pormenores de la adaptación de Cien años de soledad (1967), la novela con que definitivamente detonó el Realismo Mágico y el denominado boom de las letras hispanoamericanas que abrieron Carlos Fuentes (La muerte de Artemio Cruz/1962), Vargas Llosa (La ciudad y los perros/1963) y Cortázar (Rayuela/1963).

Más allá de la complejidad que se le suponía, la adaptación en imágenes de la novela de García Márquez ha tenido como única coordinada «la edición», la traducción al lenguaje cinematográfico con naturalidad porque «las historias que se cuentan son universales, muy humanas», en palabras de Camila Brugués. «Hemos intentado ser fieles al texto, actuar con mucha naturalidad, por lo que al final el proceso ha sido más de edición, ya que la novela no cabe» en el guion de la versión audiovisual, agregó Brugués. Álex García López y Laura Mora dirigen esta serie rodada en Colombia y en lengua española, una iniciativa y un resultado que ha contado con el apoyo de la familia del escritor colombiano.

# Las películas recomendadas



Jamie Foxx interpreta a un líder de una facción rebelde.

### La sombra del reino 22.30 horas. | BE MAD

De Peter Berg. Con Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner, Jason Bateman, Ashraf Barhom, Ali Suliman, Jeremy Piven, Richard Jenkins, Tim McGraw, Kyle Chandler, Frances Fisher, Danny Huston, Kelly AuCoin, Anna Deavere Smith, Minka Kelly. EEUU-Alemania-Emiratos Árabes Unidos, 2007. Acción, 110 minutos

▶Ronald Fleury es un agente especial muy inteligente al que acaban de encargar la misión de su vida.



Comedia familiar con Paco León y Miren Ibarguren.

### Mamá o papá 22.45 horas. ANTENA 3

De Dani de la Orden. Con Paco León, Miren Ibarguren, Sofia Oria. España, 2020. Comedia, 90 minutos

► Víctor y Flora son un matrimonio que en el momento en el que toman la decisión de separarse les surge la oportunidad laboral de sus vidas. Entonces empiezan una disparatada competición para no conseguir la custodía de sus tres hijos.

06.00 Telediario matinal. 08.00 La hora de La 1.

La 1

10.40 Mananeros. Con Adela González.

14.00 Informativo territorial.

14.10 El gran premio de la cocina. Con Lydia Bosch y German González.

15.00 Telediario 1. Con Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa. 18.30 Valle Salvaje.

19.25 El cazador.

Con Rodrigo Vázquez. 20.30 Agui la Tierra.

Con Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2.

Con Marta Carazo. 21.40 La Revuelta. Con David Broncano.

22.50 59 segundos. Con Gemma Nierga.

01.15 Nuestro cine. Loving Pablo.

03.05 La noche en 24 horas. Con Xabier Fortes.

### La 2

09.30 Agui hay trabajo.

09.55 La aventura del saber.

10.55 La 2 express. 11.05 Documenta2.

11.55 Al filo de lo imposible.

12.25 Las rutas D'Ambrosio. 13.25 Mañanas de cine.

El vengador del Sur. 14.45 Curro Jiménez.

La Dolarosa. 15.45 Saber y ganar. Con Jordi Hurtado.

16.30 Grandes documentales.

18.00 Documenta2.

18.55 Grantchester.

19.40 Culturas 2. Con Tània Sarrias.

20.15 Mi familia en la mochila. Ruta del Condor: Ouito-Máncora-Trujillo.

20.40 Reformas extraordinarias de George Clarke. Estación de policia, Yorkshire del Oeste.

21.30 Cifras y letras. Con Aitor Albizua.

22.00 ¡Cómo nos reimos! 00.00 LateXou con Marc Giró.

01.10 ¡Ay, Carmen!

### Antena 3

06.00 Ventaprime.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55 Espejo público. Con Susanna Griso.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Y ahora Sonsoles. Con Sonsoles Ônega.

20.00 Pasapalabra. Con Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes.

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero.

22.45 El peliculón.

Mamá o papa. 01.05 Cine.

Al final del camino.

### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami!

08.25 Callejeros viajeros. 10.25 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos. Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro. Con Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño.

15.10 El tiempo. 15.30 Todo es mentira.

Con Risto Mejide. 18.00 Lo sabe, no lo sabe.

Con Xuso Iones.

19.00 [Boom!

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada y Mónica Sanz.

Con Christian Galvez.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

21.00 El tiempo.

21.15 First Dates

22.50 Horizonte. Con Iker Jiménez.

01.50 ElDesmarque madrugada. 02.30 The Game Show.

> 22.50 TVE-1 '59 segundos'

Espacio de actualidad

que cuenta con una mesa

en la que distintos periodis-

tas especializados debaten

sobre diversos temas con

un tiempo delimitado.

03.10 En el punto de mira.

### Tele 5

08.55 La mirada critica.

Con Ana Terradillos. 10.30 Vamos a ver. Con Joaquin Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecinco. Con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Telecinco.

Con Lucia Taboada. 15.40 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge. Con Jorge Javier Vázquez. 17.30 TardeAR.

Con Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Con Carlos Franganillo y Leticia Iglesias.

21.35 El Desmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21.45 El tiempo.

Gracia.

21.50 Gran Hermano. Con Jorge Javier Vázquez.

02.00 Gran Madrid Show.

02.20 ¡Toma salami!

03.00 El horóscopo de Esperanza

### La Sexta

09.00 Aruser@s.

Con Alfonso Arús. 11.00 Al rojo vivo.

Con Antonio García Ferreras. 14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Con Helena Resano.

Tele + radio | 47

15.15 Jugones.

Con Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando.

Con Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. Con Cristina Pardo e Iñaki Lopez.

20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Soavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave.

Can Joaquin Castellon.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes.

Con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. Mortal Kombat.

21.30 El intermedio.

01.00 Cine.

El triángulo del diablo. 02.40 Pokerstars.

21.45

Antena 3

"El hormiguero"

El programa cierra la

semana con la visita de los

actores Antonio Banderas

y Marta Ribera, que vienen

para hablar de Gypsy, el nuevo musical que van



Paramount Network

22.30 LA SEXTA 'Mortal Kombat' El luchador de MMA Cole Young desconoce por que el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, para darle caza.

06.00 Cinexpress. 06.10 Cine: Stoyan. 08.10 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galeria del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 12.10 Embrujadas: Matad a Billie. 13.05 Colombo: Colombo y el asesinato de una estrella del rock. 15.05 Agatha Christie: Poirot: Cuatrocientos mirlos. 16.10 Los misterios de Murdoch. El rebelde y el principe y El molesto planeta rojo. 18.10 Los asesinatos de Midsomer. Sangre en la montura y La tierra silenciasa. 22.00 Cine: A Good Man. 00.05 Cine: Triple amenaza. Vila, Gemma Manzanero.

### FDF

06.12 Love Shopping TV FDF. 06.42 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.09 Love Shopping TV FDF. 07.39 Los Serrano: Enhorabuena por el programa. 09.21 Aida, Emissión de tres episodios. 13.00 La que se avecina. 22.55 Cine: 2 Fast 2 Furious, A todo gas 2. 00.58 La que se avecina: Un salvaslip antibacteriano, un borderline gemelier female friendly y la operación coleton. 02.39 The Game Show. 03.19 La que se avecina: Un romance otoñal, un plato prohibido y una serpiente constrictora.

### Neox

06.00 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.00 Modern Family. Emissión de cinco episodios. 12.25 Los Simpson. 16.10 The Big Bang Theory, Extirpando las entrañas de un pez, La simulación Santa Claus, La equivalencia del sándwich vegetal. 19.45 Chicago P.D. Aferrado a la salvación, Fagin, Ejército de uno, Encrucijada, Reforma, No leo las noticias, Más quisieras y Asilo religioso. 02.35 Jokerbet: ¡damos juego! 03.15 The Game Show. Presentadores: Sofia del Prado, Marc

## DMAX

09.29 Aventura en pelotas. 10.25 Secretos bajo tierra. Emissión de dos episodios. 12.16 Alienigenas. La infección alienígena y El proyecto híbrido. 14.06 Expedición al pasado. La ciudad perdida del jaguar blanco y El botín perdido de Dillinger. 15.57 La pesca del oro. Nieve cegadora y Dolor en el hielo. 17.47 Pesca radical. 18.42 Pesca radical. 19.38 Joyas sobre ruedas. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Alienigenas. y La gran revelación OVNI. 00.24 Abducción alien Travis Walton.

### Aragón TV

06.20 Aragón noticias 2. Fernández. 07.30 El campo es nuestro.

10.00 La pera limonera 11.00 Agui y ahora. Can Miriam Sanchez y

Blanca Liso. 13.10 Atrápame si puedes.

14.00 Aragón noticias 1.

15.50 Cine.

17.15 Asesinato en el norte.

Can Vanesa Pérez. 20.30 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo

21.45 Cine.

23.55 Cine. Actos de violencia. 01.25 Grandes viajes en tren.

Los próximos tres dias' La vida parece arrestada.

Con Mirtha Orallo y Jacobo

08.00 Buenos días, Aragón.

Con Inaki Urrutia. Con Noemí Núñez y Javier

Gaston. 15.10 El campo es nuestro.

Al borde de la eternidad.

18.10 Conexión Aragón.

Fernández. Los próximos tres días.

Austria (I) y (II). 02.15 Aqui y ahora. Con Miriam Sanchez y Blanca Liso.



15.50 'Al borde de la eternidad' Martin es el ayudante del sheriff Edgard y sus tareas no van más allá de poner multas.



21.45 perfecta para John Brennan hasta que su esposa Lara es

### Clan TV

15.23 Bob Esponja. 16.07 Danger force. 16.50 Peppa Pig. 17.05 El gran show de Baby Shark. 17.26 Milo, 17.47 Las pistas de Blue y tú. 18.09 Simon. 18.25 Petronix. 18.49 Hello Kitty, super style! 19.00 El refugio de Audrey. 19.11 Polinópolis. 19.33 Tara Duncan. 19.57 Héroes a medias. 20.08 Superthings Rivals of Kaboom. 20.16 Monster shaker. 20.38 Henry Danger. 20.59 Una casa de locos. 21.21 Bob Esponja. 21.43 Henry Danger. 22.05 Danger force. 22,47 Los misterios de Laura. 00.01 Cuéntame cómo pasó.

## **Disney Channel**

13.40 Bluey. 14.35 Marvel Spidey y su superequipo. 15.00 Los Green en la gran ciudad. 15.55 SuperKitties. 16.45 Hailey, ja por todas! 17.40 Rainbow High Shorts. 17.50 Hamster & Gretel 19.00 Kiff. 19.55 Bluey. 20.50 Los Green en la gran ciudad. 22.25 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 22.50 Pequeños Cuentos Chibi. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad. 01.45 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 03.15 GhostForce. 04.20 El imparable Yellow Yeti.

### Boing

17.37 El asombroso mundo de Gumball. 18.28 El mundo de Craig. 18.56 Beyblade X. 19.22 Teen Titans Go. 19.48 Tiny Toons: Looniversidad. 20.15 Doraemon, el gato cósmico. 21.47 Los Thunderman. 22.40 El asombroso mundo de Gumball. 23.28 Dragon Ball Super. 23.53 Pokémon: sol y luna. 00.18 Teen Titans Go. 01.05 Steven Universe, 01.40 Viaies definitivos Pokémon. 02.00 El asombroso mundo de Gumball. 02,44 El valiente principe Ivandoe. 03.07 Jade Armor.

## Nickelodeon

11.50 Los Thunderman, 12.43 Bob Esponja. 13.37 Patricio es la estrella. 13.58 Los Casagrande. 14.48 Una casa de locos. 15.38 Zokie de Planeta Ruby. 16.00 Kampamento Koral: Bob Esponja primeras aventuras. 16.25 Bob Esponja. 17.16 Una casa de locos. 18.43 Equipo Danger. 19.30 Una verdadera casa de locos. 19.55 Los Thunderman. 20.48 Henry Danger. 22.01 Bob Esponja. 22.53 Una casa de locos. 00.18 Bob Esponja. 02.09 Kampamento Koral: Bob Esponja primeras aventuras. 02.31 Los Casagrande.

### Las audiencias

### Broncano sigue por delante de Motos

El programa de David Broncano siguió siendo lo más visto del día en televisión, aunque lejos de los casi 20% que ha acostumbrado a hacer el espacio.



### Miles de espectadores **ESPANA** La1 La Revuelta 2.155 A3 2.075 El hormiguero A3 Noticias 1 1.928 A3 Deportes 1.734 A3 Noticias 2 1.707

### ARAGON Miles de espectadores La1 107 La Revuelta A3 Noticias 2 83 Aragón 77 Noticias 1 63 Aragón Aragón deportes 60 Aragón El tiempo

## LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España En Aragón

13,9% 10,1%

**4.0%** 

martes, 17 de septiembre

5 9,5%

13,9% 12,1%

# el Periódico

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE

Una de las novedades del nuevo curso escolar es la prohibición o limitación del uso del móvil en las aulas. Una medida necesaria para evitar que los teléfonos rebajen los niveles de comprensión y aprendizaje de los alumnos. No sólo en las aulas. Debido a sus malos usos habría que limitar y regular el móvil y otros aparatos electrónicos en determinados horarios y espacios.

Con respecto a los peligros para la salud mental entrañados por los móviles en modo de redes sociales, hay dos frases que resuenan como aldabonazos en los oídos analógicos. La primera es de Sean Parker,

Cómo estará el asunto del hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, esposa del heredero Haakon, que la boda hace unas semanas de la hermana de este con un chamán con antecedentes penales ha supuesto un bálsamo para esa monarquía escandinava. El monarca Harald de debe pensar que mejor semejante yerno para compartir un vino caliente en la cena de Nochebuena, que un capítulo más de las andanzas del joven Marius Borg Høiby. Una buena pieza. La policía le investiga por una acusación de malos tratos a su novia, que hubo de recibir asistencia hospitalaria y ha logrado una orden de alejamiento contra él que ya ha contravenido, por lo que el pasado fin de semana fue detenido. También se le imputan destrozos en un apartamento cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol y la cocaína. Otras dos mujeres con las que tuvo relaciones anteriormente han añadido sendas denuncias a su expediente.

En una carta abierta tras el escándalo que supuso su primer arresto el 4 de agosto por delitos de vandalismo y lesiones, y la denuncia posterior por posesión ilegal de una moto, Marius Borg, de 27 años, pidió perdón «por algo que nunca debió ocurrir» y prometió buscar ayuda para sus problemas de salud mental y drogadicción. Hijo y hermano de futuras reinas, es el primogénito de Mette-Marit de Noruega, fruto de una conflictiva relación anterior, y siempre ha vivido en palacio con sus hermanos Ingrid, de 20 años, y Sverre, de 18. Poco se sabe de su oficio ni beneficio, salvo que ha estudiado en escuelas selectas materias relativas a la moda y diseño. El resto del tiempo lo dedica a vivir la vida, entre jóvenes adinerados y compañías menos recomendables. Desde que hace unos años se conociese su detención por consumo de drogas en un festival, se blindó la información sobre él. Aun y todo, aparece en las fotografías oficia-

## Generación Z



SALA DE MÁQUINAS JUAN BOLEA

ex vicepresidente de Facebook, quien, hace ya algunos años, advirtió: «Sólo Dios sabe qué estamos haciendo con el cerebro de nuestros hijos». La segunda e igualmente admonitoria es de Steve Jobs, fundador de Apple. Poco antes de morir, confesaba al New York Times: «No permito que mi hijo utilice la tarjeta digital» (que él mismo había inventado).

Un lúcido ensayista, Fréderic Lenoir, acaba de concluir que «ante la terrible ausencia de regulación mundial, no queda otra solución que la moderación individual», aprender a limitar el uso de los dis-

positivos audiovisuales sabiendo que su abuso pone en riesgo nuestra salud mental y física. Los adictos a Internet, en especial los más jóvenes, pueden sufrir trastomos de la atención y del sueño, y paralelamente problemas de autoestima derivados de su exposición a las redes, buscando el aplauso, el reconocimiento y el cariño de los demás, que no siempre llega. La llamada «generación Z», nacida en torno al año 2000, ha visto incrementarse las patologías relacionadas con la depresión y la angustia, detectándose serios trastornos de la personalidad, incluso en niños

que ni siquiera han llegado aún a la edad adolescente, pero que ya manifiestan fenómenos que tienen algo que ver con la esquizofrenia, la atazagorafobia (miedo a ser olvidado en las redes) o la «dismorfa de Snapchat» o inclinación a mejorar la propia imagen mediante filtros y otros efectos de diseño digital.

Se detecta lo que ya en 1982 otro fisiólogo, Gilles Lipovetsky, denunciaba como «narcisismo colectivo» o «burbujas de certidumbre» de quienes comparten los mismos gustos y planteamientos existenciales. ¿Móviles? Sí, pero regulados. ■

Lise Aserud / Efe

# Miel, limón & vinagre

# MARIUS BORG HØIBY

HIJO MAYOR DE LA PRINCESA METTE-MARIT DE NORUEGA



POR PILAR GARCÉS

# El Froilán de la monarquía noruega

les de la familia real y participa en las celebraciones más importantes, pero no dispone de guardaespaldas. Salvo su madre, que no le deja de la mano, a riesgo de su propia reputación. Medios de comunicación del país nórdico publicaron que Mette-Marit llamó por teléfono a la víctima de Borg tras la agresión, lo que se considera un paso en falso de cara a un futuro juicio, pues podría entenderse que la princesa trataba de influir en la chica y mete a la monarquía de lleno en el asunto. Haakon, que siempre ha cuidado del descarriado y le ha visto crecer, calificó escueto los hechos de \*

«serios». En la primera aparición oficial de los herederos tras el escándalo declinaron hacer comentarios, pidiendo respeto para su oveja negra.

Tal vez lo obtengan en sus fronteras, pero no fuera de Noruega. El diario alemán Bild publicó hace dos semanas una impactante foto de Marius Borg en la que aparece con el tatuado torso desnudo, gafas de sol y sosteniendo una pistola, una taza y una botella de champán Dom Pérignon, mientras enseña fajos de billetes de coronas noruegas cogidas en la cinturilla del pantalón y luce un reloj Rolex Daytona. Se

Marius Borg Høiby (1997), hijo de la princesa noruega Mette-Marit, fruto de su primer matrimonio con el controvertido empresario Morten Borg.

trata de una imagen tomada en una fiesta privada a finales del año pasado que ha enfurecido a la opinión pública de su país por considerar que el joven crápula, que se mueve con pasaporte diplomático, disfruta de una vida de lujos y excesos a costa del contribuyente. Desde los medios se preguntan si Haakon y Mette-Marit están poniendo límites al comportamiento de Marius, o si se limitan a tapar sus recurrentes desmanes. En todo caso, crece la sensación de que las explicaciones de la casa real resultan ya insuficientes.

Puede que el rey Harald V, asiduo de Mallorca en su yate Norgue y rival de los monarcas españoles en multitud de regatas, pida árnica a su querido Juan Carlos I y un hueco en la habitación de invitados de su casa de Abu Dabi. El emérito ya tiene bajo su ala a Felipe Juan Froilán, primogénito de su primogénita Elena que también huyó de una serie de catastróficas desdichas que tenían la noche y la juerga como común denominador, y podría probar de enderezar a Marius Borg en el desier-

to. Más en la realidad que sus herederos, el regente noruego ha tomado la iniciativa, y ha optado por limpiar la página web de su institución y reordenar su saga, para eliminar el nombre del hijo mayor de Mette-Marit y arrinconar a su propia hija Marta Luisa. Con gestos como este, el rey ve crecer su popularidad y alejarse cualquier tentación de jubilación a sus 87 años. Larga vida con semejante repuesto. Va a tener que encomendarse a su yerno chamán, quien según afirma, es capaz de manipular los átomos para rejuvenecer a los seres humanos.



